







# **OPUSCOLI**

D I

AUTORI SICILIANI
TOMO DUODECIMO.

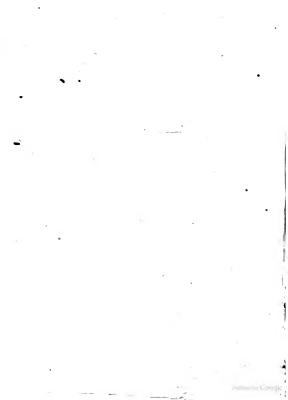

# **OPUSCOLI**

DI AUTORI SICILIANI
TOMO DUODECIMO

ALLA GRANDEZZA

DEL PADRE

### D. ANTONIO MARIA SPADAFORA

NOBILE VENETO

DE' PRINCIPI DI MALETTO, E DI VENETICO &c.

Abate del Monastero di S.Martino delle Scale di Palermo, Barone di Milocca, Padrone delle Terre di Cinisi, Favarotta, Borgetto &c.





IN PALERMO MDC CLXXI.

Nella Stamperia de Santi Appostoli in Piazza Bologni
Presso D. Gaetano Maria Bentiverga.

CON LIGENZA DE SUPER IOR I.

Quatenus nobis denegatur diu vivere, relinquamus aliquid, quo nos vixisse testemur.

Plin. Jun. lib. 3. ep. 7.

# SIGNORE



E ogn' altro Volume di questi Opuscoli dedicati tutti a Personaggi i più ragguardevoli della nostra. Sicilia (a) e per il no-

bilissimo sangue (b), che per lunga

(b) Fu sempre questa Famiglia Spadafora nobilitata.

<sup>(</sup>a) Trascorrendosi per gli undici antecedenti Tomi si vedra da ognuno, di qual sublime grado per nascita, e per dignita siano stati i Mecenati di questi Opuscoli.

# ( VI ) ferie d'illustri Antenati fcorrendo nel-

(al dir del Minutoli Memorie del Gran Priorato di Messina f. 90.) non solo da una chiara antichità, ma da vary titoli, supreme dignità, e Baronico per lunga serie d'anni continuate sino pur oggi ; ma per anco dalla gloria di molti fuoi discendenti, che col loro prode valore l' immortalarono , ed acquillarono found venerazione nell' Italia, specialmente nella Veneta Signoria, ove di quella Suprema Dignità and irono adorni, fiscome al prefente è una delle più ragonardevili del noftro Regno. Chi da Ifaurio Comneno Imperatore di Collantinopoli, chi da Renato Re di Sicilia della nobiliffima profapia d' Angiò le dà origine ( Baron, in Amphithea. tro fol. 10. ). Quel, ch'è certo, si è, che sin dalla metà del XIII. Secolo era una delle Magnatizie in. Sicilia. Di fatto il Re Manfredo nel voler ricevere Baldovino II. Imperadore di Coltantinopoli l' anno 1269. ordinò i glochi equeltri, ne' quali combatterono Tancredo Ventimiglia, e Corrado Spadafora. par equitan Sical wan ubiliffinam dice in un MS. il celebre Filippo Parata. E quindi fin da que' tempi fi vide un Damiano tra Baroni fatti dal Re Pietro Panno 1283., e un Bartolomeo tra quelli creati da Federigo II. il al di fua Coronazione nel 1296. (Magnos Vefpro Sicil. pag. 145. e Teatro Geneal.) . Nel Secolo XIV. e ful principio del XV. fon celebri un altro Damiano ( Magnos l. c. pag. 138. e Teatro Geneal. ), un Corrado Ambasciadore al Re Ludovico (Fazellus ad an. 1352.

#### (VII) nelle vostre vene serpeggia, e per quell'

\$352. f. 542.), che giunse indi a spargere invittamente il fangue nell' attacco di Aci contro i nemici del suo Re, difendendo le parti de' Re Aragonesi (Privileg. Regis Martini 17. Maji Ind. VII. 1399.) 1 uno e l' altro Strategò di Messina; un Federigo di lui Figlio, che sì pe' fervigi degli Antenati, che pe' i suoi meriti oltre di essere Maestro Razionale, e Configliere del Re ebbe in perpetuo la Castellania della Città, e Castello di Tavormina ( Privileg. Regina Maria 24. Octobris 1391. ), e fu costui quel valorofo Campione, che con Gerardo Buonfiglio condusse la Regina Maria nel 1382. in Catalogna liberandola dal giogo del Co: Alagona (Buonfiglio Stor-Sicil. par. 1. lib. 1. pag. 60.); l'altro Corrado replicatamente Pretore di questa Capitale, siccome Tomafo e Strategò di Messina, e Pretore ; i Capitani Giustizieri, che da Gerardo, che lo su nel 1421. moltissimi per tre Secoli se ne contano sino a Muzio Principe di Maletto, Gentiluomo di Camera del Re-Vittorio Amedeo, Maestro Razionale della Real Camera, e Deputato del Regno, Padre del nostro Mecenate, che vi amministrò degnamente si gelosa carica negli anni 1719. 20. e 21. Tra questi degno è di spezial memoria quel Nicola Antonio, che oltre il merito di essere stato e Capitano, e Pretore, e Vicario Generale del Regno fu Fondatore del Tempio della Zifa, al quale chiamò i PP. del Terz' Ordine di S. Francesco, facendoli per la prima volta venire in

#### (VIII)

# quell' alto grado (a), a cui vi an-

Sicilia, dotando largamente quella Chiefa, e Convento col fio denato (V. l'Ificrizione nelia Chiefa accennata, riferita nella Sic. Nob. T.I. P.II. pag. 150.). Si omettono altri Ambafciadori, come un Federico al Re Alfonfo, un Scipione all' Imperador Carlo V., un Annibale al Pontefice (Anfalone De fua Familia, presis il quale di Giovanni, Roggiero I., Pietro, Bernardo, Guglielmo, ed altri valorosi Eroi di quefa, dittintissima Famiglia si favella), altri Vicari Generali pel Regno, altri Strategò di Messina, altri dichiarati Nobili Veneti, altri Gentiluonini di Camera, e un'infinità di Cavalieri di diverse insigni Religioni, e spezialmente della Gerosolimitana, nella, quale con tanto lustro sin oggi risplendono un Fratello, e un Nipote del nostro P. Abate.

(a) La Badia di S. Martino delle Scale in mezzo ad erme, e folitarie colline innalzata circa fette migiiadidate dalla Città di Palermo e per entrate, e per cafali, e feudi, di cui à il dominio, e per quantità di Nobili Religiosi è il più insigne de' Monasteri Benedittini della Congregazione Casinese in Sicilia, e firifce (dice nella sua Sicil. Nob. il Signor Marchele di Villabianca T. 1. pag. 116.) sino a i di nostri sempre con nuovo onore si nel culto di Dio, che nelles settere. Possibede le Terre di Cinsis per donazione di Fizio, e Violante di Fazio, la Terra, e l' Monassiero del Borgetto per concessione di Margherita des Blanco, e tiene la Baronia di Milocca domatagli dal-

( IX )

condotto il vostro singolar merito, e le gloriose fatiche (a), potea, e dovea esservi presentato, per aver la vostra gloriosa protezione, questo è fra tutti, che a Voi con più di ragione appartenga, e meriti il vostro singolar padrocinio. Imperciochè degli Opuscoli, che il compongono, il principale, che più della metà occupa del Volume, è una Relazione.

dalla pietà di Giacomo Capizzi. Possiede anche parte della Terra della Favarotta, ed altri Feudi. L'Abate è uno de' Baroni Parlamentari del Regno.

<sup>(</sup>a) La lunga onorara carriera dello gelofo impiego di Maestro di Novizi, indi di Cellerario, e Procurator Generale, quella di Priore dello stesso Monastero, di cui fu per alcuni anni per istraordinaria providenza, assolicto Amministratore, e di quella de SS. Benedetto, e Luigi, sotto nome di S. Carlo, nelle quali cariche erasi ostervata la di lui prudenza, e lo zelo per la Monastica disciplina, e l'attitudine pel governo, e le altre sue virtu gli meritarono la suprema dignità di Abate, e poi quella di Diffinitore ne' Capitoli Generali della sua Congregazione.

distinta di quella insigne magnifica. Libreria, che con una grandezza propria del vostro animo, ed uguale. agli altri superbi meravigliosi edifizi (a), i quali in codesto antico (b) ragguardevolissimo Monastero di San Martino, di cui portate il faticoso governo, si veggono, avete a somma persezione recata. Voi, che avendo

(a) I Corridori , i Refettori , i Chiostri , il Museo , ma. sovratutto il Tempio, e il Coro, e il corpo del Noviziato, che non à compagno nella sua Congregazione. spiran magnificenza tanto più ammirevole, quanto per la difficoltà delle strade, e per il luogo solingo, e di altre vicine abitazioni affatto privo, costa tutto a. prezzo caristimo.

<sup>(</sup>b) Le Pistole di S. Gregorio il Grande, gli antichi Scrittori , la vetusta costante Tradizione provano esser questo Monastero uno de' sei fabbricati in Sicilia dal Santo Pontefice, ed esse quindi la sua origine al VI. Secolo della Chiefa. Distrutto poi, e per lungo tempo abbandonato, alla metà del Secolo XIV. rifabbricato fi vide, e riabitato, come è da leggersi nella Relazione della nuova Libreria inferita in quelto Tomo.

do da tanto tempo avuta particolar cura della Gioventù, l'avete sempre animata a quei studj, onde sioriscono cotanto in codesto Chiostro le più sublimi Scienze (a) come ammiratori ne parlano i Forestieri, anzi tutto giorno in questa nostra Capitale le pubbliche Dispute, e le frequenti Accademie lo attestano; per dare ora loro un maggiore pabolo, a grando

ra-

<sup>(</sup>a) Gran parte à avuto il nostro Mecenate nel fomentare in quel Monastero le lettere non solo con quelle grandi Accademie ricche di poesse d'ogni genere, ed i vario linguaggio, che si fanno datrenta e più anni parecchie volte ogn' anno a misura delle circostanze, ma in un' altra più vantaggiosa introdotta da circa un decennio due volte al mele sovra dodici, e più classi concernenti alla Storia Ecclessassia, in cui si mettono a rigoroso squittinio i più interessanti punti della medessima da altrettanti Soggetti di quel Monastero. E ciò oltre i regolati studi di Matematica, di Filossia, di Teologia, di Canonica, di Morale, e quelle delle lingue dotte, dell' Antiquaria, e della Storia naturale.

ragione vi siete a tutt' uomo impegnato e a moltiplicare i libri, e adare ad essi luogo più ampio, più maestoso, più nobile. Questa sì illustre opera dunque, se ogn' altra affatto mancasse, siccome farà troppo memorabile a' posteri il vostro nome, così esser dee un motivo troppo efficace a Voi di riguardare il presente Tomo, come un perenne testimonio delle vostre glorie, e di proteggerlo, a me di farvi con esso un doveroso tributo di quell' umile. ossequio, con cui mi dò l' onor d' inchinarvi.

> Vostro Vão, Divão, ed Obblão Servidore Gaetano Maria Bentivenga.

### (XIII)

## LO STAMPATORE

#### A CHI LEGGE.



Cco quella diffinta Relazione della Nuova Biblioteca del Monaftero di S. Martino de' PP. Benedittini Casinesi di questa nostra Capitale, ch' erami stata promessa, come nell'antecedente Tomo accennai. Ella è scritta, e diretta in lettera familiare al dotto Monsig. Gradenigo Monaco anch' Egli della Congregazione Casi

nese, già Vescovo di Chioggia, ed oggi di Ceneda delle Nobili Venete Famiglie Ducali dal P. D. Salvadore Maria Di Blasi Bibliotecario, che à voluto in questa cangiuntura comunicare al detto Prelato un Catalogo di più di 400. Codici parte in carta pecora, parte in bambagina, quale in un libro in pergamena di quell' Archivio à Egli fortunatamente trovato, e ch' erano in quell' antico Monastero quasi un fecolo prima della stampa, di quegli antichi caratteri, con cui è scritto, mandandogliene incila una mostra. Il non più essitere quasi alcuno di detti Codici inquella Libreria, l' essere buona parte libri, che non sono mai andati a stampa, e finalmente l'esser essi indicati per lo più colle fole prime parole dell' opera, e perciò senza titolo, senza nome di Autore, e senza alcun cenno della materia, si vede qual fatica. data abbia all' Autore, per iscoprirli nelle sue spesse Opusc.Sic. To.XII. - b

#### ( VIX )

erudite note, che fa quasi ad ognuno. E perchè in molti di essi vi è accennato il nome di quegli antichi Monaci, che li scrissero, in altri quello di que', che li donarono, in alcuni il luogo, onde vennero, à qui lo Scrittore vasto campo da illustrare vari punti non folo della Storia di quel Monastero , ma di altri luoghi della Sicilia , palesando al fine colle sue fondate congetture, quali non solo di quel luogo, ma di tante altre Librerie della Sicilia, anzi di gran parte de' Monafferi Benedittini dell' Europa esfer poterono le cagioni della perdita di tanti infigni antichissimi Manoscritti. La Orazione, e la. Canzone, che dice l'Autore d'inviare al Vescovo di Ceneda, fon quelle, che nell' antecedente Tomo ò pubblicate. Il non voler io più ritardare a dare al pubblico sì lungo, e faticato Opufcolo, mi à fatto sospendere la continuazione dell'altre Lettere dello stello Autore sopra i libri di prime Stampe, che saranno inferite ne' Tomi, che feguono.

Le Aggiunte alla Sicilia Numifinatica, che con tanta erudizione, e travaglio va lavorando il Sign. Principe di Torremuzza, fi continuano in quefto Tomo con altri due rami, che portano altre 53. Medaglie inedite o certamente mancavit nell' Avercampio, delineate, come le prime del T. XI., nella loro natural grandezza. Oltre di fare Egli onorata menzione de' poffeditori di quelle, o de' libri, che le riportano, e di fipigarme i fimboli, e tutto il rello, non lafcia, quamdo occorre, di aggiungervi alcune dotte magistrevoli note, e di feoprire con garbo i sbagli di qualche Autore, che nelle altre Raccolte Pà riportate.

A questo succede un molto interessante Opuscolo intorno a Sommersi nelle acque, che in quello stato viver possono per notabile tempo, e ritornare all'uso

#### (XV)

de' sensi esterni, quando siano a tempo soccorsi. Onefo . che fu recitato nelle nostre Accademie sin dall' anno 1755, con molto applauso, era rimatto tra gli altri pregevoli Manoscritti dell' immortale Monsignor D. Francesco Emmanuele Cangiamila da lui lasciati a questa Biblioteca pubblica di Palermo. Ma o perchè poscia su dall' Autore medesimo inserito in quella sua grande Opera della Embriologia Sacra ne' capi 20. 21. e 22. del libro 111., qualora la recò Egli in latina lingua (quell'opera, dico, tanto accreditata, che à meritate le lodi de' primi Letterati, de' quali basta. accennare tra i Scrittori esteri il Van-Swieten [ Comment. Aphor. Boerb. de partu difficili &. 1316. tom. 8. fol. 137. & 158. ], il Dinouart, ch' ebbe a dire [ Journal Ecclesiastique Juillet 1762. pag. 87.]: On peut assurer, qu' il n' à jamais rien paru de mieux ecrit fur cette matiere ; e quel , che vale per tutti , insigne per fantità, per dignità, per dottrina BENEDET-TO XIV. [ de Synodo Diecefana l. 11. c. 7. pag. 410. 8. 13. ]; quell' opera, che in pochi anni oltre tre edizioni fatte in Palermo, due in lingua Italiana negli anni 1745, e 1748, , e la mentovata in latino nel 1758., è stata ristampata in Milano l' anno 1751. in Livorno nel 1756., ed in Parigi trasportata in compendio dal fuddetto Canonico Dinouart in lingua franzese, e pubblicata l'anno 1762.), o per altra cagione, non si era mai più slampato. Ora però, che ad esempio del Magistrato della Sanità di Venezia per una Memoria intorno al metodo di foccorrere i Sommerst scritta dal Dottor Francesco Vicentini si è dato per li due Regni di Sicilia, e di Napoli dal nostro caritatevol Monarca l'ordine di praticarsi le diligenze per gli Annegati, e di avvalersi degli ajuti prescritti nell' aringa del Vicentini : abbiamo giudicato di met-

#### (XVI)

tere al pubblico questa fatica del nostro Autore fatta molti anni prima di quella di Venezia, ad oggetto di rendersi più universale la cognizione degli avvenimenti, e quindi de' soccorsi da darsi a que' sventurati, e di vedersi, che presioche dalle stesse fonti si son cavati da amendue gli Autori gli esperimenti, che riseriscono.

Non di minor vantaggio può essere lo ragguaglio del maraviglioso caso del veleno comunicato ad un. Prete di Cinisi dalla morsicatura di un Ragnatello, desferitto con tutte le sue più minute circostanze del male, degli essetti, de' rimedi, e sinaimente della liberazione col secondarsi l'inclinazione della Natura. Il bravo Medico, e gran Poeta, di cui abbiamo allessampe in nostra volgar lingua la Fata Galante, ch'è nel siu ogenere un capo d'opera, Signor Giovanni Meli sapendo, quanto di rado accadano simili senomeni, à voluto notame tutti i forprendenti, e minuti sintomi, ed abbiam voluto Noi d' un sibito farne partecipe il pubblico; giacchè dal comunicarsi si fatte osservazioni possono negli eguali accidenti precaversi i mali, e darvisi gli opportuni soccorsi.

Finalmente per conchiudere al folito con qualche. J poetico componimento, in quello Tomo, in cui, affinche varie materie contenesse, abbiamo senza riguardo alla maggior spesa usato nelle lunghe e continue note del primo Opustelo un carattere più minuto, ci siam. sontentati di recar pochi ingegnosi versi di un nostro antico dotto Palermitano ignoto al diligentissimo Signor Canonico Morgitore, che nella sua insigne Biblioteca de Scrittori Siciliani non lo rammenta. Egli è Gianfrancesco Vitale, che vivea con sama di gran Poetania Roma sul principio del Secolo XVI. Allora su, che Figli stampò un suo Opuscolo di 100. e più versi col ti-

(XVII)

tolo: Imperia Panegyricus per Joannem Franciscums Vitalem Panornitanum, cui premeste il da Noi pubblicato Epigramma, parecchie brevi poesse di altri in lode così d'Imperia, come del Vitale stesso lodatore di essa, ed una sia breve epistola al Lettore colla data dell'ultimo al di Agosso del MDXII., nella quale mostra d'aver pubblicate altre operette. Quando saremo a miglior lune delle Opere del nostro Autore, e delle qualità di questa Imperia, che sembra dalle indicate poesse effere stata una bella, e saggia Donna venerata da mosti, ristamperemo anche il Panegirico, per non perdersi questo breve. Opuscolo, che si conserva tra' rari libri della sovralaudata Biblioceca del Monastero di S. Martino.

Il Catalogo de' Libri, ch'è al fine del Tomo, comprende quelli Itampati in Sicilia nel 1770., e alcuni di questo corrente anno. Aggiungonsi ora qui i nuovi Associati alla nostra Opera per continuazione di que' riferiti

nel IX. Tomo .

A Gliata Domenico Palermitano Principe di Villafranca Cavaliere dell'Ordine di S.Gennaro, e Governatore di Messina.

Ajello Vincenzo Messinese.

Almundo - Paternò Giuseppe Marchese di Sessa, e Presidente della G. C. di Sicilia.

Astuto Antonio Barone di Fargione di Noto .

Avarna Francesco Barone di Scaminò Messinese.

Bianchi P. D. Isidoro di Milano Monaco Camaldolese.

Monfig-Castillo D. Isidoro Palermitano Vicario Generale, e Paroco di Palermo.

di Garbo Michele Sacerdote Palermitano.

Ginanni P. D. Pietro Paolo Ravennate Abate, e Procurator Generale della Congregaz. Cafinefe. Libreria del Monastero di S. Paolo di Roma de' PP. Casinesi.

#### (XVIII)

Libreria Ambrosiana di Milano. Libreria del Monastero di S. Vitale di Ravenna. de' PP. Casinesi.

Libreria de' Regj Studj di Palermo.

Monclergeon Andrea Libraro Franzese in Napoli per 8. corpi.

Monfig. Palermo Girolamo Ch. Reg. di Scicli Arcivescovo di Laodicea, e Giudice della Real Monarchia, ed Apostolica Legazia di Sicilia.

Pellegrini - Piloni Mercanti di Libri, e Stampatori in Firenze per 2. corpi.

Pigonati Andrea Siracufano Ingegniere Militare del Re delle due Sicilie.

Rapetti Andrea Libraro, e Stampatore Veneziano per 2. curpi.

Rivalora P. D. Gaspare Palermitano Monaco Cafinese.

Ros-Tolofa D. Giuseppe di Orbitello Regio Cappellano del Reggimento del Real-Napoli.

Spadafora P. D. Antonmaria Palermitano Casinese Abate del Monastero di S. Martino delle Scale.

Tata Abate D. Domenico Romano.

Tomasi Ferdinando Palermitano Principe di Lampedusa.



# (XIX)

# INDICE DEGLI OPUSCOLI

DEL TOMO DUODECIMO.

Elazione della Nuova Libreria del Gregoriano Monastero di S. Martino delle Scale, e dell'Accademia fatta per l'apertura di essa, data in una Lettera del Bibliotecario P. D. Salvadore Maria Di Blasi . . . con un Catalogo ragionato di 400. e più Codici, ch'erano in esso Monastero nel 1384.

Seconda Aggiunta di Medaglie alla Sicilia Numismatica di Filippo Paruta pubblicata da Sigeberto Avercampio di Gabriele Lancillotto Castello P. di T. 215.

Palermitano.

Discorso di Monsignor D. Francesco Emmanuele Cangiamila Inquisitor Provinciale nel Regno di Sicilia . . . . nel quale si dimostra, che gli Annegati posfono vivere per notabile tempo fott'acqua, e si prescrivono gli ajuti, che debbono darfi loro &c.

## (XX)

| Capitolo di Lettera, in cui si descrivono |      |
|-------------------------------------------|------|
| gli effetti estraordinarj del Veleno di   |      |
| un Ragnatello del Signor Giovanni Meli    |      |
| Professore di Medicina Palermitano,       |      |
| ed attual Medico di Cinisi.               | 331. |
| Joannis Francisci Vitalis Panhormitani De |      |
| Laudibus Imperiæ Epigramma.               | 347. |
| Catalogo di Libri stampati in Sicilia.    | 349. |



# RELAZIONE

#### DELLA NUOVA LIBRERIA

DEL GREGORIANO MONASTERO
DIS.MARTINO DELLE SCALE,
E dell'Accademia fatta per l'apertura di essa
DATA IN UNA LETTERA

DEL BIBLIOTECARIO

P. D. SALVADORE MARIA DI BLASI

7

## MONSIG. D. GIANAGOSTINO

G R A D E N I G O

VESCOVO DI CENEDA

Con un Catalogo ragionato di 400. e più Codici ch' erano in esso Monastero nel 1384.



# MONSIGNORE.



A Libreria di questo Monastero finalmente in pochi anni si è terminata conuna magnificenza, ed un gusto straordinario; essendovene, per quanto me ne dicono i Forestieri, equanti altri an viaggiato,

e sono andati curiosando per le Città più cospicue, poche altre in Europa, che con essa
in pulitezza d'intaglio, e in disegno gareggiar
possano. Per darvene da lontano un qualche
ragguaglio, sappiate, che in uno de' spaziosi corridori, o dormitori di questo Monastero avvi nello stesso piano un' apertura
alta 12. palmi Siciliani, e larga 5.
con suo
uscio di noce scorniciata, ed intagliata, per
il quale si entra in un vase quadro, il di
cui lato è di palmi 31. E' egli adornato nella
A 2

Descript Court

4 Relazione della Nuova Libr.

volta di un finissimo stucco, e nelle muraglie, o sia ne' quattro lati di dodici bei quadri di 'ottima pittura, ed à da un lato due aperture di palmi 13. ognuna di altezza, e di 6. di latitudine, ch' esposte sono a Mezzogiorno, come lo è tutta la Biblioteca, e altre due eguali finte dirimpetto alle due accennate reali, le une, e le altre dipinte a fiori. Vi ha in prospetto al mentovato ingresso altra apertura ad esso eguale, che serve per introduzione al gran vase della Libreria.

Di questa tre lati sono rettilinei, e'l quarto, che chiude il vase, è formato da un semicerchio, che ha per suo diametro libero palmi 31., quanto è appunto la larghezza del vase. La lunghezza poi, contandosi dal secondo riferito ingresso sino al centro del detto semicerchio, che noi diciamo Ciborio, è di palmi 124 ½. Vien però essa, secata vicino all' entrata già detta in palmi 12½, che sono uno spiazzo, che sorma, vestibolo rettangolo adornato d' otto colonne scanalate di noce con sua fascia, che, gira, e sa prima posa sopra il pavimento, basì attiche, e capitelli d' ordine Corintio.

Due di esse esistono isolate, formando treitercoluni con architravate, che lasciano la comunicazione col vestibolo del gran vase, quattro oggettando due terze del lor diametro vengono legate da' pilastri, e membretti dietro; e le due altre situate sono negli angoli del medesimo, facendo ognuna un settore poco più di un quarto di circolo . Il perimetro di detto vestibolo ad esclusione del lato vuoto, dove sono le due isolate colonne, vien diviso in quattro scassali intermedj tra l' una, e l' altra colonna, restando tra due colonne l' ingresso.

Il resto poi della lunghezza dell' accennato gran vase, ch'è di palmi 112., o sia il perimetro di palmi 240. refultato dalle due langhe, e rette tele destra, e sinistra, che sino al centro del semicerchio sono ognuna di palmi 96., e dalla periferia del Ciborio , la quale è in tutto palmi 48. , vien divifo in 15. scassali (tra quattro di questi vi sono le aperture di quattro balconi ) per mezzo di 14. colonne scanalate, delle quali ognuna oggetta come fopra due terze del fuo diametro, legate con pilattri, e membretti dietro, capitelli al di fopra, e controplinti fotto, in tutto eguali alle antecedenti, l' altezza delle quali è di palmi 15. dal pavimento fino a fovra li capitelli, servendo dette colonne per sostegno di un' architravata bene intagliata, fregio, o cornicione intagliato ancora nelle sue necessarie parti, quali girano per l' intero perimetro di esso vase, e fanno sine all' ordine principale Corintio.

In ognuno di questi 21. scassali, che esistono nel vestibolo, e nel gran vase, avvi un piano nel succelo dello architrave, che sa sossiti a larghezza di palmi 1 - e

lunghezza di palmi 14., per quanto è appunto la larghezza di ogni fcaffale (eccettuatine i quattro del vestibolo, che sono più stretti) adornato di riquadri, e di cornicetteintagliate, che girano intorno, essendovi
nella linea centrale de' festoni intrecciati di
legaccie, e di nastri interrotti da spaziosi
fsori, gli uni, e le altre di finissimo intaglio.

La sovradetta larghezza di ogni scassale vien divisa in tre parti, delle quali le due laterali sono in minor larghezza della centrale. L'altezza sopra il suo corrispondente controplinto, ch'è pal. 15., è in dieci disuguali parti divisa a misura della diversa grandezza de'libri, e le sue estremità sono tutte adorne all'intorno di cornicette. Nel mezzo del semicerchio sovraccennato vi ha uno scassale, parte del quale pieno di libri sinti sa uscio, e da l'ingresso in un picciolo spazio di figura triangolare mistilinea, in cui essse una comoda scaletta con 19. scaglioni, per la quale si sale in un ambulatorio per comodo di andare in giro per tutto l'ordine bastardo, che verticalmente corrisponde a' pilastri, e a' membretti del primo ordine, e ch' è adornato d' altrettanti scassali, anzi di uno di più, il quale è verticale alla prima entrata, e che ha sopramesso un frontispizio triangolare, in cui si vede uno scudo con suoi sessoni di frondi d' ambedue i lati; in cui v' è in rame descritto l' anno della già compiuta Biblioteca.

La larghezza di questo ambulatorio è di palmi 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>, per quanto appunto esiste lo

fporto del cornicione, e delli <sup>2</sup>/<sub>2</sub> di colonne, e vien chiuso da una ferrata di tre palmi di altezza intrecciata tutta a disegno, che sa parapetto nel secondo ordine. Gira essa con l' ambulatorio colle direzioni delle due lunghe linee, e della curva del semicerchio, e dà l'ingresso dall' uno, e dall' altro lungo lato in un vase rettangolo, che serve per un comodo studiolo, che verticalmente corrisponde

\$ Relazione della Nuova Libr.
al vestibolo dell' ordine inferiore.

I scaffali in questo secondo ordine da alto a basso sono di palmi 7 in cinque difuguali parti divisi nella loro altezza per uso de' varj libri, e l' un dall' altro scaffale separano alcuni pilastri adorni di sini intagli, e terminati da un cornicionetto di palmi 1 1/2, che gira tutto intorno col vafe della Libreria, e che vanno anch' essi ad attaccare colle fascie, che dividono la volta ellittica in tante parti, quanti i scassali. Ogni vano poi, o campo intermedio fra l'una e l' altra fascia della volta contiene tre riquadri, avendo il perimetro d' ognuno di esti le sue cornici ritaccate per adornamento de' medesimi, ed è di maggior grandezza de' due laterali quello del centro. Lavolta poi, che chiude il Ciborio in figura di superficie di una quarta di sferoide con due fascie, e membretti laterali, che prossimi al centro si partono, e fanno termine, e posa sovra i loro corrispondenti pilastri dell' istesso secondo ordine bastardo, e li tre vani, che restano dall' una all' altra fascia, vengono anche adornati con fuoi riquadri ritaccati, e scorniciati. Anche in questo seconcondo ordine vi fono le quattro aperture al mezzodi corrispondenti verticalmente a quelle di fotto con una quinta nello studiolo uguale alle altre, e che corrisponde ad una

delle scansie del vestibolo.

Il primo ingresso, ossia Antilibreria, e il gran vase della Biblioteca sono anche nobilitati da' pavimenti di mattoni stagnati di Napoli, fatti amendue con un bene ideato, e vago disegno, dividendosi uno dall'altro per una soglia, o lastra di marmo bianco, siccome altrettali soglie del marmo istesso vi sono avanti a' balconi. La noce è tutta lavorata a perfezione, ben levigata, e lustrata con cera; onde siccome è vaghissimu, negl' intagli, così spezialmente nel piano, come nel fregio, che sovrasta all'architrave, nel sossitto del vestibolo, nel plinto di tutta la Libreria, e nelle murate delle aperture si vede lucida, e risplendente.

Il vago disegno su disposto dal Signor D. Giovanni Maggiordomo, e sotto i di lui occhi eseguito, finchè in di lui mancanzasopravenne alla esecuzione del secondo ordine, e a i disegni dell' Antilibreria, e de'
pavimenti, siccome agl' imbellimenti del primo ordine il Signor D. Giuseppe Venanzio
Opusc. Sic. To. XII.

B Mar-

10 Relazione della Nuova Libr. Marguglia, ambedue virtuofi Architetti di questa nostra Capitale.

Terminato tutto questo materiale si sono dall' antica Libreria in essa trasportati i libri accresciuti già in questa occasione di numero sì con nuove compre, sì con nuove volontarie donazioni, o diciamo spogli fatti da questi nostri Religiosi, i quali de' molti, che ne anno nelle loro stanze aproprio uso, an voluto in vita privarsene, per empiere un vase così vatto, che avanza per più di due terze parti l'antico. I volumi fon 15000. in circa, tuttochè moltissimi opuscoli abbia io fatto insieme legare in volumi, e se ne sia così diminuito il numero. Si fon messi con questa occasione in veduta, benchè custoditi con grata, e fotto chiave, gli antichi Manoscritti in pergamena, ed in carta, che sebbene per qualche tempo faranno stati fenz' altro troppo trascurati da' nostri antichi, come sentirete in appresso, pure ne' tempi posteriori si era-no conservati in casse, le di cui chiavi tenea il Bibliotecario. Sotto la stessa custodia ò conservati i libri di prime stampe, che non oltrepassano il 15. secolo, e che sono in gran numero. Gli altri libri, che per l'angustia del luogo stavano prima nell'antica.
Biblioteca a due, ed a tre ordini situati, sono ora tutti nel luogo proprio separati, e

fanno una molto bella comparfa.

Collocati già con quell' ordine, che, giudicai più opportuno, i libri, il giorno 21. del Novembre del 1768. si fece la funzione dell'apertura con un' Accademia consistente in un Ragionamento in prosa, ed in moltifsime composizioni poetiche latine, greche, ed italiane fatte da' nostri Religiosi, che sogliono quì più volte congregarsi ogni anno per l'antica Accademia, che à il titolo de' Solitari, introdotta già sin da trent'anni, e da qualche estero ancora intervenutovi . Si fece, com'è qui costume, di sera nella stessa Biblioteca, che per la gran quantità de' lumi, i quali riflettendo nel levigatissimo legname di noce si moltiplicavano a meraviglia, facea una ben vaga veduta. Benchè il tempo rigido a molte ragguardevoli persone invitatevi permesso non abbia d' intervenirvi, pure e Prelati, e Ministri di vaglia, e diversi Letterati vi furono, tra' quali basta accennarvi Monfignor D. Francesco Testa-Arcivescovo di Morreale, e Supremo Inquifitor di Sicilia, e il Signor D. Diodato Targianni Napolitano Confultore di S. E. il Vi-

#### 12 Relazione della Nuova Libr.

cerè di quest'Isola; i quali, come tutti gli altri, grandissimo piacere mostrarono sì d'aver veduto e il materiale, e il formale della Biblioteca, sì d'essere stati presenti a questa Accademia. Io ve ne ò fatta trasserivere, e ve ne mando l'Orazione, e una Canzone, che ho scelto tra tante poesie per una mostra delle altre recitate in tale congiuntura.

Eccovi un breve dettaglio, Monfignor Mio, di questa nuova Libreria, a cui aggiungerò ora qualche cosa intorno a' libri, non già quei, che adesso vi sono, e di cui in ogni materia è abbastanza provveduta, ma quegli antichi, che avevano i nostri Monaci fino da' primi tempi, che vennero dopo sette secoli a riedificare questo Monastero, e de' quali poco numero n'è oggi rimasto. Ciò sò per foddisfare al vostro laudevolissimo genio portato meritamente all'amore degli antichi codici, che tanto pregiano i Letterati, a. mostrare il quale basta quel vetusto Calendario del nostro Monastero di S. Benedetto di Polirone in Mantova da voi stampato, e con dotte note illustrato, senza fare ora parola delle altre opere, che non folo prima, ma anche tra le pastorali cure avete comunicate al pubblico colle stampe. Vi dirò indi gli acquisti di nuovi libri, che si son fatti di temtempo in tempo fecondo ciò, che ò potuto cavarne dalle nostre Scritture. Che se la mia lettera diverrà troppo lunga, e sarà forse Μάζον τὰ έργα ὁ σάρερον, più la giunta della derrata, incolpatene il vostro genio, e la vostra dottrina.

Questo Monastero, che da ottimi monumenti, che non è qui luogo di addurre (a), si mostra di esser uno de' sei fondati dal Sommo Pontesice S. Gregorio il Grande nella Sicilia, e che ne' tempi della barbarie, de' Saracini credesi d' esser stato messo a foquadro colla crudele morte, e col glorio so martirio di que' allora esser tuoni Religiosi, ad onta del lungo tempo di sei in sette secoli mantenne il nome di S. Martino, e ne rimasero le vestigia sino all'anno 1345. (b) quando lo zelante Arcivescovo di Morreale Manuello Spinola de Luculo Genovese accortosi, che aveanlo i suoi Antecessori per

mi Ordinis S. Benedisti .... Romæ apud Nicolaum Piccolettum 1587.

 <sup>(</sup>a) Vedi la Lettera 4. del lib. vv. delle Piftole di S. Gregorio M., il Pirri Notitia Monaflerii S. Martini de Scalis la mia Cronica MS., ed altri Autori.
 (b) De Reælificatione Mon. S. Martini de Scalis Panhor-

14 la vicinanza del luogo malamente ufurpato (a), e che non era mai stato della sua. Mensa; desiderando frattanto, che un sì antico Santuario non più restasse, come lo era allora, una vile mandra d'immonde bestie (b) anzichè abbandonarlo, o lasciarlo alla discrezione di chi penfasse in appresso d'impadronirsene, consegnar lo volle, e restituire (c) ad alcuni Monaci Benedittini, ch' Egli richiesti, e ottenuti avea dall' Abate del Monastero di S. Nicolò l' Arena di Catania, per riformare il Monastero di Maniaci all' Arcivescovado di Morreale immediatamente foggetto; e che quindi per la poca morigeratezza di quell' Abate del luogo n'erano stati incivilmente cacciati (d). Tra questi fu costituito Priore (e), ed indi coll' assenso della Sede Apostolica (f) primo Abate perpe-

(b) Lib. cit. de Readif. Mon. S. Martini.

(d) Lib. cit. de Readif. S. Mart. , Pirri l. c.

(e) Privilegium cit. Archiep. M. R.

<sup>(</sup>a) Pirri Notitia Eccles. S. Martini de Scalis pag. mihi 170.

<sup>(</sup>c) Privilegium Emmanuelis Archiep. Montis Reg. in charta membr. Archivii h. Mon.

<sup>(</sup>f) Bulla Clementis VI. Idibus Novembris (1351.) Pontif. An. 1x.

petuo (a) Fr. Angelo Senisio Uomo per pietà, dottrina, e saviezza accreditatissimo.

Uno de' più importanti bisogni, che aveano allora que' primi poveri Monaci per la necessaria cotidiana disciplina di salmeggiare, era quello di avere i libri, fu cui legger potessero i salmi, le antisone, gl' inni, le lezioni, le Messe, siccome le Omelie de' PP., la sacra Bibbia, le interpetrazioni della medesima, e ogn' altro, che per loro profitto spirituale, e per la intelligenza delle dottrine teologiche facea d' uopo, perchè fusfero idonei a governar se medesimi, e tutti gli altri, che a loro accorrevano, come a Sacerdoti, ed a Confessori. Non essendo ancora nata la stampa, che per benefizio delle lettere giunse l'arte umana in Europa ad inventare un fecolo dopo, erano al-Îora i libri per l' immenfa fatica di anni, ed anni, che per trascriver bene qualunque picciol volume era necessaria, scarsissimi, e di un eccedentissimo prezzo. E quindi non potendo essi fare spese sì ingenti, siccome da

<sup>(</sup>a) Instrumentum elect. 26. Julii 5. Ind. 1352. in charta membr. Archivii.

#### 16 Relazione della Nuova Libr.

da loro stessi coltivavano le terre, e lavoravano nelle fabbriche, cominciaron molti di loro a impiegarsi a copiare que' libri ad imitazione degli antichi Monaci, e specialmente de'discepoli del nostro Titolare S. Martino Vescovo Turonese, il quale non altra opera manuale impose a' suoi Monaci, che quella di scrivere, o copiare i libri: Ars ibi, dice nella di lui vita (a) Sulpizio, exceptis Scriptoribus nulla habebatur . Tra' molti, ch' effi ne scrissero, tra alcuni, che sne comprarono, tra altri, che n' ebbero da' Benefattori, non essendo compiti ancora gli anni quaranta, dacche erasi dato principio alla reedificazione del Monastero, aveano già il numero di quattrocento e più codici, ch' io crederei, che per que' tempi era un considerabil tesoro, che in poche case religiose, o fecolari, o nelle più infigni Cattedrali trovavasi . E ciò senza annoverarvi i tanti libri di conti, di giornali, di Cataloghi di Privilegj, e di entrate del Monastero, e. di migliaja di pergamene, che per le donazioni, bolle, privilegi, contratti, vendite,

<sup>(</sup>a) Vita S. Martini cap. 7.

te, compre, testamenti di que' tempi erano allora in Monastero in gran parte, e chefino al dì d'oggi colle altre de' fuccessivi tempi in questo nostro Archivio si conservano. E sebbene coll' andare de' giorni non doveano i libri essere tanto rari, come lo erano un tempo, quando si lasciavano per teflamento, come nna eredità molto confiderabile al riferire del nostro P. Calmet (a), perchè di giorno in giorno fe ne moltiplicavano le copie; pure in Italia, e spezialmente in. Sicilia, ove la barbarie de' Saracini avea fatta guerra fovra ogn' altro alle fcritture, ed a' libri; ( si scorge ciò dall' oscurità, in cui per mancanza di essi siamo di quei tempi, in cui eglino quest' Isola tiranneggiarono, anzi anche de' fecoli antecedenti alla loro invasione, avendone bruciate le più insigni memorie;) doveano i libri dopo la venuta de' Normanni essere rarissimi. Vi ricorderete in questo proposito di quel Tito Livio, che comprò il mio Compatriota Antonio Beccadelli detto il Panormita per 120. scudi d' oro. Significasti mibi, dice Egli al Re

<sup>(</sup>a) Commentarj fopra la Regola di S. Benedetto cap. 1x.

Re Alfonso nella sua lettera (a) nuper ex Florentia extare Titi Livii opera venalia literis pulcherrimis; libri pretium esse 120. aureos; e pure ciò accadde un secolo dopo del tem-

po de'nostri libri.

La notizia del numero, e della qualità di questi libri è stata da me fortunatamente trovata in un nostro Codice dell' Archivio in quarto, che riporta il Sommario de'beni, e de' Privilegi del Monastero. Sulla coverta di pergamena così sta scritto: Summarium antiquum privilegiorum & instrumentorum san-Eli martini . In Capsula xxII. (ch' è la cassola dell' Archivio, in cui sta riposto) di rosfo. Il primo foglio comincia col titolo: Tabuls Privilegiorum (tutto di rosso) buius Mos nasterij Sancti Martini de Scalis Panormi per diver sos pontifices concessorum. In primis videlicet &c. Circa la metà comincia di pergamena con questo titolo rosso: Hie notantur privilegia & Instrumenta possessionum Monasterij sëi Martini de scalis. În primis &c. Dopo alcuni fogli, in cui vi son notati detti stromenti colle capilettere rosse, v'à questo titolo

<sup>(</sup>a) Epifl. Campan. epift. 45. fol. 370. poftr. edit.

## MINITER DE

## CATALORIETHAL

153214

ो अर्थका विकास करा । • क्यूनेस सम्बद्धाः ।

mareft. A re-

Do hory one one

i also the foreign more armony

till blatack ...

# RUM CHARACTERUM UM MANUSCRIPTORUM ii de Scalit scripti anno 1384.

Hij funt libri Monasterij fancti
Martini quesiti & inventi in
codem Monasterio Anno domini M.º
ccc.º LXXXIIIJ.º VIJ.º Indictionis. In primis

Breviarium unum dominicale
magni voluminis cum corio niero.
Item breviale unum vetus . quod Incipit . Rumpe morulas omnes .
Item breviale unum vetus . quod incipit
Non quare Ipfum effe .
Item breviale unum novum . quod tenet
prior parvi voluminis .

lo di rosso: Hij sunt libri Monasterij san-Eli Martini quesiti ( li trascrivo senza dittonghi, e come nell' originale stanno scritti) & inventi in eodem Monasterio anno Domini MCCCLXXXIIIJ. VII. Ind., che vuol dire prima del Settembre di quell' anno, in cui entrava l' Indizione ottava. Era allora ancor vivente il primo Abate Angelo Senisio, che dopo due altri anni morì. lo vi trascriverò adesso il detto Catalogo, di cui anzi ve ne mando una fedele mostra della prima colonna, (a due colonne effendo esso scritto) da cui è cavata l'incisione; e vi aggiungerò qualche mia nota, che vi spieghi ciò, che stentatamente sovra molti di essi Codici, di cui non à, che il folo titolo, fe tal, come vedrete, può dirsi, ò potuto cavar da' libri .

In primis Breviarium (1) unum dominicale magni voluminis (2) cum corio nigro.

22 to,

<sup>(1)</sup> Era già ufato quafi da due fecoli il nome di Breviario per lo fignificato, in cui lo prendiamo oggidi, qualora fu feritto il prefente Catalogo, poiche, , il , nome di Breviario, dice il P. D. Agoilino Calmet nel fuo erudito Commentario fopra la Regoludel P. S. Benedetto (al cap. L. pag. 132.) , prefo , nel fenfo di oggidi, cioè per lo Ufizio abbrevia-

#### Relazione della Nuova Libr.

, to, fisto, e determinato ad un tal numero di Le-, zioni per lo avanti folite leggersi nel Codice stefo della Sagra Scrittura, o nelle intiere Opere de' , Padri, determinato a tanti Salmi, e tali Respon-» forj , ed altre Preci , è molto più moderno , e di-» cesi, che derivi dalla compilazione fatta da In-» nocenzo III., che regnò dal 1198. sino al 1216. , Questo Pontefice raccolse tutto l' Ufizio, che si » recitava nella sua Cappella di S. Giovanni Latera-, no, il quale era affai più breve di quello delle al-31 tre Chiefe di Roma; i Padri Francescani lo anno » preso per loro uso, e su poi susseguentemente acecttato fotto il nome di Breviario; il che probabil-, mente segul vivente ancora S. Francesco, poichè , nella sua Regola dice, che i suoi Religiosi, e le Religiofe di S. Chiara debbano recitare un certo numero di Pater noster, sin tanto che siano in istato », di provvedersi di Breviari; . . . . e Papa Nic-» colò III. creato l' anno 1277. foppresse cinquanta... 2) libri di Chiesa, che si adopravano in Roma, ed - » ordinò, che in avvenire si dovessero usare solamen-» te i Libri, ed i Breviari dei Francescani: Manda-» vit, ut de cetero Ecclesia Orbis uterentur libris, 3, O Breviariis Fratrum Minorum, unde Romæ om-, nes Libri funt novi , & Franciscani , dice Radol-» fo Decano di Tongres nel fuo Trattato intitolato " De Canonum Observatione , . Fin qui il Calmet . Anche Breviale fu detto, come si scorge da alcuni di esti, che qui appresso seguono.

(2) Benché quello, e il feguente Breviario, ficcome molti altri di quelli Godici, fi dicano magni voluninis, perchè fon maggiori dell' ordinaria grandezza degli altri libri, pure credo certamente, che non fiano quelli di firaordinaria grandezza, de' quali ci fervia-

mo oggi nel Coro, tanto perché di questi fappiamo molti esfere scritti da' Monaci dopo l' anno 1500., come si dirà in appresso, tanto perchè in quel tempo e la Chiefa, e il Coro, e lo stesso Monastero erano di fabbriche picciole, e mediocri; e quindi i libri da leggersi al Leggio di un Coro picciolo erano ancora naturalmente di non tanta grandezza. Forse questo Dominicale è quel libro pieno di vaghissime miniature ad oro, the conservasi in Libreria fino a'nostri giorni, e che à le antiche armi del Monastero di S. Martino consistenti in una M conla Croce di fopra. E' Egli di altezza palmi Siciliani 21, e di larghezza palmi 11, misura, che sorpassa quella de' grandi Atlanti. Con tutto ciò quelli, di cui ci avvaliamo oggidi nel Coro, fono di grandezza al doppio di ello. Contiene questo tutti gli Uffizi delle Domeniche, cominciando dalla prima dell' Avvento, e terminando nella xxvi. dopo Pentecoste. Il suo primo titolo è questo: In nomine Domini nostri Jesu Christi Amen . Incipit Breviarium fecundum Ordinem Sancti Benedicti Abbatis. Sabbato in prima Dominica Adventus Domini. Ad Vesperas Capitulum: Erit in novissimis &c. In un antico Inventario della Cappella del Real Palazzo di Palermo del 1309 pubblicato dal Sig. Canonico D. Domenico Schiavo (Opufc. Sic. T.IX. pag. 95.e fegu.) v'à un Breviario, che dicesi, che cominci In novissimis diebus; ma dubito, che chi lo scrisse la prima volta non si avvide della prima parola Erit, ch' era forse, come la nostra, conlettere majuscolette d'oro scritta perpendicolarmente da fopra a fotto a fianco della capilettera, che, fenza molta perizia difficilmente si legge; dovendo a

mio giudizio cominciare, come il nostro: Erit in novissimis diebus praparatus mons domus Domini, che il 2. Capo d'Itaia, che viene disegnato per Capitolo di Sesta della Feria 2. della prima Domenica dell' Avvento in un libro in pergamena, che contiene i Capitoli per aneman secondo la consueudine della Chiefa di Palermo, riferito dal Ch. Monsignor Giovanni di Giovanni (De Divinis Situlorum Officiis paga 173.). Nel Breviario Monassico fecundum ritum, O moremo Congregationis Cassinensia dia Si Julium stampa de Giunti del 1556. il detto Capitolo Erit in novissimis e assegnato alla Feria 2. per dirii al Notturno per tutto l' Avvento.

Item Breviarium unum sanctorum magnī voluminis

Item Breviarium unum quod est in Infirmaria novum.

Item Breviarium unum quod est etiam în Instrmaria (3) antiquum.

(3) Come gl' Infermi andar non poteano al Coro a recitar l' Uffizio, era necessario, che in quel luogo, ove faceano dimora, cioè nella Infermaria, avessero i Breviarj a loro uso. Sappiamo dalle costumanze del Monastero di Farsa (apud Guidonem De Disciplinas Farsensi cap. 52. p. 120. & segui,) che gli ammalati, sinche stavano nella Infermeria, non andavano nai nella Chiesa principale, nè in quei luoghi, dove si radunavano i sani; ma con tutto ciò si alzavano la notte, e andavano nella Cappella della Madonna, la quale era l'Oratorio degli ammalati, ed ivi recitava-

no l'Uffizio Divino. Eranvi tuttavia certi giorni, in cui, quando non fusero gravemente ammalati, erano tenuti tutti ad intervenirvi, come nella Vigilia del Santo Natale, di cui si legge nelle Consuetudini di S. Germano a Pratis: Omnes Monachi, qui sun infra muros, debeni esse ad Matutinas, nisi suerint graviter insimmati. V. Martene De antiquis Monach. Ris. lib. 3.

Item pars breviarii dominicalis magni voluminis.

Item breviale unum quem (sic) tenet abbas quod fuit fratris antonij (4).

(4) Fr. Antonio cognominato Pane e vino (ch'è l'unico, che trovo nella Cronica di quei tempi) fu uno de' primi Monaci, che ad abbracciar venne l'abito Benedittino dopo la riedificazione, essendo uno de' diecinove, che nel 1352. intervenuero all' elezione del Primo Abate ( Instrum. electionis 26. Julii 5. Ind. 1252. in charta membranacea Archivii Monasterii S. Martini de Scalis) che secondo la facoltà data. dal Papa Clemente VI. potea eligersi, qualora il numero de' Monaci era arrivato a quello di venti (Bulla Clem. VI. 15. Novembris 1351., che comincia. Apostolica Sedis antioritate in charta membr. Archiv. ). Egli fu anche uno de' Monaci, per cui ottennero da Urbano V. i nostri Religiosi di S. Martino andati per di lui ordine alla riforma di Monte Caffino (Bulla Urb. V. 2. Nonas Sept. Viterbii Pontif. Anno vii. 1369. charta membr. Arch. ) l' Indulgenza Plenaria in articulo mortis, come appare dalle seguenti parole della lettera originale di detti Mo-

### 24 Relazione della Nuova Libr.

naci conservata in questo Archivio in data de' 17: Gennajo del 1370. (Capsula I.) cioè: Sed finaliter appima gracia pri Frati Antoni pani e vinu e pri Frati petru de remissione pene & culpe in articulo mortis &c.

Item breviale unum quod tenet Cellararius (5) quod scripsit abbas (6).

(5) Il Cellerario, cui fono appoggiati tutti gli affari temporali più rillevanti del Monastero, non potendo sempre intervenire al Coro, dovea tenere presso di se un Breviario, ove potesse recitare il divino Uffizio. (6) ,, Per opera de' Monaci si sono conservati, e sono " fino a Noi pervenuti i più preziosi monumenti , dell' antichità; alle loro fatiche dobbiamo ed i li-, bri facri, e le opere de'Padri, ed i Concili; le istorie e sacre, e profane, e gli Autori di belle , lettere . Dalle loro Biblioteche sono usciti, ed esco-, no ancora tutto giorno moltissime opere eccellenti » tratte da i rimafugli dell' antichità» dice il Calmet ( Comment. fopra la Reg. di S. Ben. Cap.xivill. pag. 114.) ciò, che è stato sommamente da tutti gli Eruditi lodato. V. Mabillon (De Studiis Mon. App. pag. mibi 151.) Le Orazioni, che si faceano per quei, che li scriveano, son riportate dal Martene (De Antiquis Monach. Rit. lib. 2. cap. 11. pag. 351.) Anche il Montfaucon ( Palæogr. Gr. lib. 1. cap. 5. ) parla De Scribis, & Librariis. Si vede qui, che anche l' Abate era uno di quei, che faticavano nella copia de' medesimi.

Item breviale unum cum licter is deaure-

(7) De Chryfographis parla il Montfaucon (loc. cit.)

Item breviale unum quod scripsit frater Paulus (8).

(3) Fr. Paolo Bello fu uno de'cinque Monaci venuti con Fr. Angelo Senifo dal Monaftero di S. Nicolò l' Arena di Gatania a reedificare quelò Monaftero, e venne quà Suddiacono. Sotto il governo di detto Abate Senifo trovo un altro Paolo nella Cronica chiamato Frater Paulus a Janua. Quale de' due abbia feritto quelto Breviario, non fo indovinazio.

Item breviale unum parvi voluminis. Item breviale unum vetus quod incipit. Rumpe morulas omnes (9).

(9) Non essendo queste parole della sacra Scrittura, par, che fossero certe facre parole di eccitamento ad andar solleciti i Monaci a recitare le divine laudi. Il primo de 15. versi, de' quali costa il Prologo sovra i tre libri de Fide Spe & Charitate di S. Pascasio Radberto Abate del Monastero di Corbia in Francia (Anecd. Novissi Petii T. 1. par. 2. pag. 1.), dice: Rumpe Cumana moras, virsusum fadera pange.

Opufc. Sic. To. XII.

D

Item

Item breviale unum vetus quod incipit. Non quia ipsum esse (10).

(10) Se non fono malamente scritte queste parole, come io dubito, non può cavarfene il vero fignificato, inqualunque maniera si legga l'abbreviatura, che può dir quia , quare , quorum .

Item breviale unum novum. quod tenet prior parvi voluminis.

Item Missale unum quod scripsit frater gregorius (11).

(11) Fr. Gregorius de Amato, Fr. Gregorius de Mercurio , Fr. Gregorius de Misilmerio , Fr. Gregorius de Minismio, e Fr. Gregorius de Salem furono tutti Monaci secondo la nostra Cronica in tempo dell' Abate. Senisio; nome, che si metteano troppo volentieri in memoria del Fondatore di questo Monastero S. Gregorio il Grande. Non fappiamo a chi di loro appartenga la copia di questo Messale, e di altri libri notati più fotto, come scritti da Fr. Gregorio . De Messali in. pergamena, che scritti in quella Librerla si conservano, vi farà appresso luogo più opportuno a parlarne.

Item Miffale unum quod scripserunt fr. agustinus fr. Iohannes & fr. benedictus (12).

(12) Fr. Augustinus de Cachiola è l'unico Agostino di que' tempi . De' Giovanni ve ne fon molti . Uno de' più ragguardevoli, e il più antico fu Fr. Giovanni Senisio fratello dell'Abate Angelo, che su prima Priore

di questo Monastero, ed indi l'anno 1370. Abate del nottro Monastero di S. Benedetto del Borgetto . feudo, ed oggi Terra abitata di questo Monastero nel Val di Mazara. Fu costui eletto da' Monaci di quel medefimo Monastero, quando l' Abate Angelo, che lo governava insieme con questo di S. Martino, non potendo per la fua vecchiaja refistere a tanto peso, e andare spesso a visitar quello, diede loro la facoltà di eligersi il nuovo Abate (Inflr. 16. Martii Pontif. Urbani V. anno viit. in chart.membr. Archivii). Fu però il detto Fr. Giovanni l'unico Abate di quel Monistero; giacche dopo la di lui morte restò esso fotto la cura di un Priore, e fotto lo stesso Abate di S. Martino, come si continuò, finchè i Monaci colà abitarono; anzi finchè passarono ad altro luogo più sublime, e sicuro, chiamato delle Ciambre. Dacchè però abbandonarono ancora quest' altro luogo, è rimasto al Monastero il solo titolo del Priorato, con cui suol decorarsi uno de' Religiosi più provetti di questo Monastero . Gli altri sono Fr. Giovanni de Simaco, Fr. Giovanni de Salvo, che fu Priore di questo Monastero, Fr. Giovanni de Procopio, che fu il successore di Angelo Senisso, ed il secondo Abate perpetuo di S. Martino, e che portò moltiffimi libri a questo Monastero, che saranno notati qui appresfo: e finalmente Fr. Giovanni de Sardinia . De Benedetti vi furono Fr. Benedictus de Pestinato, Fr. Benedictus de Bulgarino, che fu uno di quei, che andarono alla riforma di Monte Cassino (Bulla Urbani V. Nonis Januarii Pontificatus an. vIII. apud Gattula Hist. Casinens. par. 2. pag. 519.), e di cui conferviamo in questo Archivio quella lettera originale sovracitata (n. 2.) diretta all' Abate Senisio fatta principalmente da questo Fr. Benedetto, come appare daln

la fottoscrizione e dalle seguenti parole: Vi notificu eu vostru in Xpū figlu G inutili sirvituri Frati Binidittu tantu pri mi quantu pri li altri vostri in Xpū figloti li quali su in Monte Cassino Ge. Fr. Benedictus de Alexandria, Fr. Benedictus de Mannello, e finalmente Fr. Benedictus de Panhormo. L'esfer poi tre coloro, che scristero quelto Messale, poet accadere, perchè non potendo uno terminarlo, lo continuò un altro; ma sembra a me più verisimile, che siasi tra loro divisa tutta la fatica, scrivendo uno per esempio le Messa de Tempore, uno quellede Santi, ed uno le Messa comuni; o che alcun di loro facesse le capilettere, i fregi, e gli altri ornamenti.

## Item Miffale unum vetus notatum (13).

(13) Molti di questi Messali, Breviari, Invitatori, Graduali, e simili si dicono notati, o cum notis, volendo indicarsi le note musicali pel canto. Del notare, che significhi mettere a' libri Ecclesiastici le note di musica, ne abbiamo esempi presso S. Anselmo, che (lib. 1. epift. 21.) dice : Suis vos precibus ad notandum Antiphonarium adbortare desiderat ; e più chiaramente negli Atti del Monastero di Mura (pag-32.) fi legge : Eft & Evangelicus liber , & 4. Gradualia: ex bis unus Musicen vocatum est; o duo libri cum versibus Offertoriorum , ex bis unus musicè notatus est. Quindi nel libro degli Anniversari della Basilica Vaticana (fol. 144.) si legge : Item, unum Breviarium pulcrum notatum in duobus voluminibus . Item unum Graduale notatum parvi voluminis ; come di questo Messale, e degli altri fimili si legge

in questo nostro Inventario . Delle note troviamo memoria ne' Capitolari di Carlo Magno (lib. 1. cap. 68., e lib. 6. cap. 277. ) ove abbiamo : Pfalmos , notas , cantus, compotum, Grammaticam per fingula Monaste. ria, vel Episcopia discant; e nelle vite degli Abati di S. Albano si dice : Cantator composuit bistoriams, & ei notam melicam adaptavit. Si differo anche notulæ da Eccherardo Giuniore ( de Casibus S. Galli cap. 4.) che parlando di un certo Pietro Cantore, che il Pontefice Adriano da Roma mandò in Francia, dice: In ipfo quoque (Antiphonario) primus ille litteras alphabeti significativas notulis, quibus visum est aut Susum, aut jusum, aut ante, aut retro assignari, excogitavis. Così in fimili Inventari troviamo accennati i libri . In quello della Cattedrale di S. Paolo di Londra ( Monasticum Angl. vol. 3. pag. 322. ) si legge : Item Antiphonarium bonum notatum . . . . Item liber Sanctorum ejustem (Henrici de Northampton) des eadem litera cum Antiphonario notato . . . Item Mif-Sale bonum notatum &c.

Item Missale unum vetus cum corio nigro magni voluminis.

Item Missale unum vetus sine tabulis (14).

(14) Gli antichi libri si coprivano colle tavole, alcuni col cuojo sopra, come sono i nostri libri Corali, ed altri senza. Del cuojo di diversi colori se ne sa anche oggi uso ne' libri. Di questa materia si veda... il Montsaucon ( Palaogr. Gr. L. 1. c. 4.) Un magnisco Appiano Alessandrio del 1470., un Calendario Altronomico del 1475., un Laerzio rutto greco del 1533., e molti altri di questi antichi libri

30 Relazione della Nueva Libr. così coverti di tavole comprai in Napoli l'anno 1764.

Item Manuale (15) unum vetus cum notis fine tabulis. Item Manuale unum fine notis.

(15) Benchè il titolo di Manuale si trovi in vari opufcoli attribuiti aº SS. PP. Agostino , Anselmo , ed altri ; qui però dall'effer questo, ed il seguente libro notato dopo i Breviari, ed i Messali mi fa credere, che fosse più tosto libro d' Uffizio divino, e quel, che oggi chiamiamo Diurno, che contiene tutti gli Uffici bastanti per dire le ore canoniche eccetto il Matutino. In questo significato si legge negli Annali Benedittini del P. Mabillon all' anno 898. T. 3. pag. 303. Libros Ecclefiallicos feilicet Pfalterium , Comitem , Antiphonarium Manuale orationum, Paffionum, Sermonum, Ordinum , Precum , & Horarum . Potrebbe anche effer quello, che contiene i riti del fepelire i Defunti, e de' Sacramenti. Così ne' Statuti della Chiefa di Nantes presso il Martene (Anecdot. T. 1v. col. 924.) fi prescrive : Librum , qui dicitur Manuale , babeant finguli Presbyteri Parochiales, ubi continetur ordo fervitii mortuorum , baptifmi , catechifmi , extrema untionis &c. E ciò conviene colla circostanza, che s' indica nel Manuale di appresso, che si dice sine nozis, essendo alcuni di codesti Rituali ( che così oggi si appellano ) colle note del canto , alcuni fenza di effe. Cinque Manuali si annoverano in un Inventario del Teforo della Cattedrale di S. Paolo di Londra fatto nella visita del 1295. ( Monasticon Angl. cit. vol. 3. pag. 323.). Altri, che ve ne sono M. S. nella Biblioteca Del Mon. di S. Martino.

36 di S. Paolo nell'inferiore cafa della Tesoreria sibidi, pag: 364.) quasi tutti sono accennati col Placebo di Dirige, che sono le due prime antisone dell'Ufficio de Desunti, una del Vespro, e l'altra del Matutino: Item liber vocaur Manuale cum Placebo & Dirige, in Kalendarjo 2. solio Prima necati

Item Biblia una magni voluminis non tota sed aliqua pars veteris testamenti.

Item duo libri biblie scilicet genesis & exodi în uno volumine:

Item Biblia una que fuit Archiepiscopi Manuelis (16).

(16) L'Arcivefcovo di Morreale Emanuele Spinola de Luculo, che volle, come ò detto ful bel principio, riedificar questo Monastero, dovette provvedere di tutto il bifognevole quei primi poveri Monaci, e donò loro anche questa Bibbia.

Item Biblia una parvi voluminis cum li-Hera minutissima (17).

(17) Abbiamo oggi in Libreria due Bibbie manoscritte amendue in pergamena di carattere minutissimo, una in quarto, e l'altra in soglio, e di nquest'e ultima, ch'è legata oggi in due volumi, vi sono delle bellissime miniature. De Listera minutissima y Mabiillon de Re Diplomatica Lib. 1. cap. x1. n. 4.

Itam

Item Biblia una non tota cum tabulis & corio rubeo quam scripsit frater gregorius (18).

(18) Ecco qui il Fr. Gregorio fovra accennato Scrittore di questa Bibbia.

Item Biblia una (19) cum corio albo que empta fuit neapoli (20).

(19) Questo, e i primi tre libri, che seguono, sono nel Catalogo aggiunti in margine di alieno carattere, e più moderno.

(20) I nostri Monaci di S. Martino andarono più volte. in Napoli, in Roma, ed in Avignone prima del tempo in cui fu fatto questo Catalogo . Nell' anno 1265. Fr. Guglielmo de Rustico, e Fr. Gregorio da Missimieri ricorfero di presenza ad Urbano V. contro Guglielmo Arcivescovo di Morreale, che pretendea le decime di questo Feudo; e furono in Napoli al ritorno, come lo mostra un loro attestato fatto in detta causa, in cui provavano che l'Arcivescovo sudetto era scomunicato, ed essi ne aveano recato dalla Santa Sede le lettere della sospensione della scomunica, le quali aveano fatto leggere in Napoli , ed in Palermo ( Žuaternus Actorum questionis vertentis inter Abbatems S. Martini & Gulielmum Archiep. Montis Regalis Orig. charta Archivii S. Mart. ) Vi fu di nuovo il citato de Rustico col Sottopriore Fr. Andrea de Massepolo l' anno 1366, per la fiessa causa; e continuò egli a dimorarvi incaricato dal Re Federigo per ottenere dal Sommo Pontefice che si togliesse via l'Interdetto dalDel Mon. di S. Martino.

dalla Sicilia; ciò, che non avendo potuto Egli impetrare da Ifròano V., dal di lui fuccesore Gregorio XI. siul principio del di lui governo i Pottenne, e ritornò alla Patria l'anno 1371. (Pirri N.s. Eccl. S. Mart. & Irssum. Archiv.) L'anno antecedente erano ancora motiti Monaci andati a Roma, ed indi a Monte Cassino per riformarlo, come siè detto altrove. In... un di questi viaggi su naturalmente comprata in Napoli la Bibbia qui accènnata.

Item Biblia una quam tenet fr. stephanus (21).

(21) Benchè io non pensi di tutti i Monaci qui accennati, che fon moltissimi, favellare, ma sol di quei, che anno il merito di avere trascritto i libri, pure qualora mi s' incontra di taluno di essi notizia, che riguardi la... storia di questo Monastero, non mi pare convenevole il trascurarla. Così ò fatto sopra di Fr. Antonio Pani e vinu, e fò adesso di Fr. Stefano. Due di essi son nella nostra Cronica ne' tempi, in cui fu scritto questo Catalogo. Uno fu Fr. Stephanus a Panormo, e costui fu un di quelli, che l'anno 1267, al fondarsi il Monastero nostro di S. Benedetto del Borgetto andò cogli altri Monaci ad abitarlo, dichiarandosi espressamente Professo di quel Monastero, come si vede dalla di lui fottofcrizione all' elezione dell' Abate Giovanni Senisio fatta nell' anno 1370. a 16. di Marzo, quando l' Abate di S. Martino Angelo Senisio diede loro, come si è detto, la facoltà di eleggersi un nuovo Abate; non potendo egli per la sua vecchiaja. più governarlo, e visitarlo. Ecco le parole: Ego Frater Stephanus da Panhormo Monachus expresse pro-Opufc.Sic. To. XII.

#### Relazione della Nuova Libr.

fellus Mnasterii S. Benedicti de Burgetto . . . . bodie de licencia Dili Abbatis Monasterii S. Martini de Scalis eligo in Abbatem , & Pastorem Monasterii S. Benedicti de Burgetto Fr. Johannem de Sinicio Monacham & Priorem Monasterii præfati S. Martini in Nomine Patris, & Filit & Spiritus S. Amer ( Inftr. in char. membr. Archivii , Pontif. Urbani V. anno viii. ). L'altro, che dovette effer colui, che tenea questa Bibbia, poiche il primo non. era più in questo Monastero, è Fr. Stephanus de Peclinato, e costui fu uno de' tre Monaci Compromissari, a cui fu data la potestà di eleggere alla morte del I. Abate Angelo Senisio accaduta 1 anno 1386. il nuovo Abate. Quo die 8. Decembris, dice la nostra. Cronica MS., omnes Monachi congregati in Capitulo dictam electionem compromiserunt in præsatum Fratrem Placidum de Duchio, & in Fr. Stephanum de Pectinato, & in Fratrem Gabrielem de Gambulino Monachos Supradicti Monasterii, quibus dederunt aufteritatem, & libertatem eligendi, & nominandi Abbatem in dicto Monasterio, prout eis videbitur expediens: Qui compromissarii spiritu divino ducti elegerunt Fr. Foannem de Precopio Monachum Profellum in Abbatem & pafterem predicti Monafterii. Apparet Instrumentum fub die 8. Decembris x. Ind. millesimo, tricentesimo, octuagesimo sexto.

Item biblia una quam legavit Monasterio Dominus Ioannes de Tarento (22) qui sepultus est bic plena cum capitalibus licteris aureis (23).

(22) Il Signor Giovanni de Tarento fu Giudice della-Gran Gran Corte di Sicilia, e Signore delle Terre di Bavufo, e della Rocca per compra fattane l' anno 1397.
(V. Sicilia Nob. del Marchefe di Villabianca V. Batufo, e Rocca); e quindi fi vede, che il dono di quefia Bibbia dovette eslere circa il 1400, e perciò molto dopo; che fu feritto questo Catalogo, e vi si aggiunse in margine, come teste si è accennato alla.

n. (19). Nell' Archivio però non ò sinora trovata alcuna memoria di donazione, o di sepoltura di questo
Benefattore.

(23). Delle miniature, ed ornamenti d' oro degli antichi Codici si veda il Montfaucon Palaogr. Gr. in vari capi

del primo libro.

Item biblia una parvi voluminis fine pfalterio cooperta corio nigro, quam portavit fr. epifanius.

Item liber unus de omeliis (24) dominica-"Le: magni voluminis qui est a pasca usque ad adventum domini cum comuni sanctorum.

(24) Il libro delle Omelie, che appresso è chiamato Omeliarius, dovrebbe contenere le omelie de' Santi, che soglion leggersi nelle Domeniche, nel Natale, e nelle Feste de' Santi, che anno gli Evangeli propri, e nelle feste di Pasqua, e di Pentecoste co' loro giorni feriali, o sian dell' ottava secondo il Beleto c. 6., ci il Durando lib. 6. Ration. c. 1. n. 18. Questo però contenea le sole omelie delle Domeniche dalla l'asquassino all' Avvento. "L' Imperador Carlo Magno, dice il nostro P. Calmet (Comment. della Reg. di S.Ben. cap. 9. Pag. 155.) ", diede commissione ad Alcuino di

26 Relazione della Nuova Libr.

, fare una raccolta di Omelie, e di altri Trattati de , FP. più rinomati , e di diffribuirli giusta l' ordine ", de' tempi in due parti, una per l'Inverno; e l' al-" tra per l' Eilate. Alcuino dunque cominciò, e ", Paolo Diacono perfezionò l'Opera pubblicata col .» feguente titolo: Obus præclarum omnium Homi-,, liarum & Postillarum venerabilium, ac egregio-" rum Doctorum Gregorii , Augustini , Hieronymi , , Ambrofii , Beda , Henrici , Leonis , Maximi , " Jannis Episcopi, atque Origenis integraliter de , tempore , O de Sanciis per totius anni circulum. n cum quibusdam eorum sparsim interpesitis sermoni-, bus , binc inde fuis locis collectis, & coaptatis », temporibus in partem biemalem & aftivalem di-, vifum . Quella raccolta trovasi non solo manoscrit-, ta, ma anche stampata in varie Biblioteche; ma , poiche era affai voluminofa, e rara, non pervenne ,, alla maggior parte de' Monisteri, che si servivano ,, di quei liori, che poteano avere. La maggior par-, te avea per uso del Coro alcuni Salteri, qualche , libro per l'Antifone, e per i Responsorj, il corpo ,, della Bibbia, un Omiliario, ed un Leggendario delle .. Vite de' Martiri , ed altri Santi .

Item alius omeliarius quem dedit Monasterio Dhus Andreas de Auterio (25).

(25) Di questo Signore Auterio niuna notizia riportail nostro Archivio.

H < Item liber alius leccionum & omeliarum qui est de Monasterio Ustice > H (26). (26) Che

Del Mon. di S. Martino (26) Che nell' Uffica Isola distante 45. miglia da Palermo dalla parte Settentrionale, e foli 30. miglia. da Trapani vi sia stato un Monastero di Monaci oltre di afficurarlo tutti li nostri Storici Siciliani, e gli antichi diplomi, lo mostrano le rovine, che colà sino ad oggi rimangono, come può leggersi nelle Notizie di quell' Ifola scritte dal Signor Andrea Pigonati Siracufano Ingegniero militare del nostro Re delle due Sicilie , che vanno stampate nel T. VII. degli Opuscoli di Autori Siciliani . Due punti intorno a questo Monastero fembrano ancora incerti, e pare, che possano aver lume dalla scoperta di questi libri. Uno è di qual sorte di Religiosi fosse egli stato; l' altro in qual tempo fosse stato abbandonato da loro? Il Fazello, il Pirri, ed il Mongitore tutti lo chiamano Monachorum Crezobium; l' Abate D. Vito Maria Amico nel suo Lexicon Tonograph. dice: Monasterium porro Benedictini fuisse creditur instituti. Il solo Signor Pigonati , che io sappia, dice nel detto Opuscolo, che vi sono le rovine d' un Monastero, che fu un tempo de PP. Cisterciesi. D'onde abbia Egli cavata tale notizia, io non lo fo; quando non abbia avuto a mano qualche diploma di quei, che sento adesso aver rinvenuto il Signor Canonico Domenico Schiavo dotto Palermitano, quali inaltro tempo pubblicherà, e d' onde si vede, ch' era veramente Monastero di Cisterciesi . Ma da questo Catalogo di libri, quando anche non vi fosse altro veridico monumento, anderebbe abbastanza a congetturarsi d' effer cost. Tre libri di effo anno nell' Originale Indice, come qui si vede, sul principio, e nel fine d'ognuno questa particolar marca di una croce, e di due linee ad angolo acuto cosl X < , cioè il primo ora riferito: Item liber alius leccionum & omeliarum qui

est de monasterio ustice; il secondo, ch' è dopo due,

#### 38 Relazione della Nuova Libr.

altri : Item dominicale unum antiphonarum notatums tocius anni de monasterio ustice; il terzo, ch'è immediatamente appresso: Item liber alius fanctorum. tocius anni notatus secundum ordinem cyserciensem antiphonarum . Or benchè in quest' ultimo non vi sia de monasterio ustice, pure l'esservi il segno stesso, che vi à ne' due altri, mi fa credere, che anche questo libro sia stato uno del Monastero dell' Ustica, contentandoù forse i nostri antichi di mettervi quel segno . stesso, senza replicar quella diceria. Ed essendo così, da quell' effer fecundum ordinem Ciflercienfem , come parecchi ancora se ne trovano appresso, ci si conferma l' opinione, che Padri Cisterciesi erano quelli, che in quel Monastero abitavano. Sembra poi ben verifimile, che avendo avuto il nostro Monastero o per compra fattane, o in altra maniera i fudetti libri prima dell' anno 1384., quando fu scritto questo Catalogo, in questo tempo intermedio dalla riedificazione a quest' anno si disfecero que' PP. di detti libri; e quindi sembra questo il tempo, in cui abbandonarono quel luogo. E ciò corrisponde altresì alle notizie. che abbiamo, che detta Chiesa sino all' anno 1326. era foggetta aliº Arcivefcovo di Palermo ( Diploma Regis Friderici apud Pirrum in Notitia Eccl. Panorm. pag. mibi 157.) ed abitata; e di allora in poi non ne abbiamo alcuna memoria. Potrà dunque circa la metà del xIV. fecolo il fuo abbandonamento fiffarfi.

Item graduale unum (27) missarum tocius anni notatum.

(27) Responsorium post epistolam in gradu olim cantabant, & hinc gradualis nomen accepit. Bona De Rebus Liturg. lib. 1. cap. 25. &. 10. E quindi i libri, che contengono questi responsori, si dicono Graduali.

Item graduale unum non totum notatum . He Item dominicale unum antiphonarum notatum tocius anni de Monasterio ustice. Site

A < Item liber alius sanctorum tocius anni notatus secundum ordinem cystercien sem

autiphonarum. > H

Item liber alius sequenciarum (28) tocius anni mixtus cum Kirie & gloria & sanctus notatus .

(28) Antichissimo è nella Chiesa l'uso delle Seguenze, come appare da quel volume di ere, che circa il fine del 1x., o ful principio del x. fecolo fu presentato a. Lituardo Vescovo di Vercelli da Notgero, o Notkero Monaco di S. Gallo, come notò Eccherardo nella Storia de' fatti del detto Notgero (cap. 16.), e che oggi va stampato nel T. 1. degli Anecdoti del Pezio. Queste seguenze surono più frequenti nella Sicilia al dire di Monfign. di Giovanni ( De Divinis Siculorum Officiis cap. 14. pag. 119.) a' tempi di Federico il Semplice (ciò, che corrisponde appunto all'età de' nostri Codici ) recando per prova un Codice M.S. della Metropolitana Chiesa di Palermo ad uso di quel Coro scritto in tempo di quel Regnante, in cui vi sono 13. Seguenze per le Fetle di Maria Vergine, ed otto altre per le feste del Signore, e di altri particolari Santi. In un nostro Messale in pergamena con capilettere roste

40 Relazione della Nuova Libr. terminato di scrivere da Fr. Gerardo da Messina le anno 1411. finite le Messe vi sono aggiunte sette se-

anno 1411. finite le Melle vi sono aggiunte sette seguenze di Maria Vergine. Nel Codice però, di cui qui si parla, eranvi oltre le Seguenze, li Kyrie, la, Gloria, e il Sanctus colle note per cantassi.

Item liber evangelistarum (29) magni vo-

(29) Questo Evangelistario, o Evangeliario, che contiene tutti i Vangeli dell' anno, è uno di quei libri, che oggidì abbiamo, rimasto in Libreria. E' egli in... foglio di pergamena di caratteri rossi, e neri con capilettere miniate ad oro . Comincia col titolo di roffo: Dominica prima adventus domini . Inicium santii evangelij secundum marcum. Poi colla prima lettera. miniata: Principium evangelij iefu christi filij des ficut scriptum est in ysaia propheta . Ecce micto angelum meum &c. Due cose noto per adesso in questo Codice, che contiene tutti gli Evangelj dell' anno; una è che nell' Ottava dell' Epifania oltre l' Evangelio di S. Matteo : Venit Josus a Galilaa in Fordanem &c. ve n'è immediatamente un altro con questo titolo: Item aliud Evangelium in Officio offave Epiphanie Secundum Lucam : Factum est autem cum baptizaretur omnis populus, che non termina ut putabatur filius Foseph, come quello destinato oggi dalla Chiesa alla Messa, ed Ufficio del padrocinio di S. Giuseppe, ma. continua : Qui fuit Heli , qui fuit Matha , qui fuit Levi Oc. fino a qui fuit Adam qui fuit Dei ; Jefus autem plenus Spiritu Sancto regressus est a Fordane. L'altra è, che il Paffio della Domenica delle Palme, e della Parasceve sono colle note musicali sino alla

41

sine, cioè anche l'Altera die, e il Post bæc; la seria terza à soltanto colle note le parole: Helvy Helvy lamazabatani quod est interpretatum Deux meus Deux meus ut quid dereliquissi me, e le altre: Vere bic homo sitius dei erat: e in quello della feria quat a le sole parole: Vere bic homo justus erat. Nell'inventario della roba della Real Cappella di S. Pietro del Sacro Palazzo di Palermo (Opuscoli di Autri Sicil. T. IX. p. 97.) tra' libri è notato: Items-Evangelissarum unum. Questi libri de Vangeli colla quali preziose coverte si custodissero, V. Bona De Rebust liturg, lib. 1. cap. 25. §. 10.

## Item liber epistelarum parvi voluminis(30).

(30) Il costume di tener separati in codici diversi i soli Evangelj, o le sole Epistole delle Meste per comodo de' Diaconi, o de' Suddiaconi : che doveano leggerle, è molto antico nelle Chiese. Molti di simili volumi nel Duomo di Palermo, ed in altri luoghi conservansi, come può leggersi presso Monsign. di Giovanni (De Divinis Sicat. Off. pag. 118.). Anche nella ordinazione de' Diaconi, e de' Suddiaconi per materia rimota si adoprano nelle Chiese Latine codesti Evange, liatio, ed Epistolario e in questi ultimi anni in Roma per comodo de' Vessovi si n' è stata una superba edizione. Questo libro essendo scritto dopo l' Evangelistatio non può dubitarsi, che sia stato codice dell' Epistole delle Messe.

Item liber pfalterii magni voluminis . Item liber alius pfalterii magni voluminis Opusc.Sic.To.XII. F Item

## 42 Relazione della Nuova Libr.

Item liber alius pfalterii magni voluminis cum licteris deauratis (31).

(31) Questo libro è aggiunto in margine di carattere più minuto. Noi sebbene avessimo molti di questi Salterj, o per dir meglio il Salterio sia diviso in molti volumi di massima grandezza, come dissiful principio alla n. (2), di cui ci ferviamo nel Coro, e ne quali vi sono disposti i Salmi tanto secondo l'ordine della Domenica, e delle Ferie, e questi chiamiamo libri Notturni; quanto secondo gli Ufficj de'Santi, e chiamiamo Santuarj; e a proporzione altri volumi per le Prime, i Vespri , e le altre ore canoniche, tutti di carattere unciale; tuttavia non essendo questi Salteri a mio parere per le ragioni allora addotte quei, di cui si parla in questo Catalogo, furon dessi certamente perduti; e ne rimangon due foli piccioli, uno in Libreria di una carta pecora finissima, e di un caratterino rotondo vaghistimo con sue capilettere miniate ad oro; l'altro, ch'è non sol nelle pagine pieno di belle miniature, ma anche nella coverta di varie figurine, e di lafire d'argento adorno, conservasi nel Tesoro delle reliquie, essendo stato, come si à per antica Tradizione, del Pontefice Urbano V., il quale lo diede in. dono al Monaîtero, quando accordo la facoltà, e l' uto del bacolo pastorale all' Abate Angelo Senisio, cui mandò infieme un bel bacolo di avorio, che oggi conservasi nel nostro Museo.

Item liber collectarius (32) toçius anni dominicalis & sanctorum. (22) Il primo libro, che si riporta ral Catalogo, ch' è nell' Inventario riferito della Real Cappella di Palazzo, è questo: In primis collectarium unum parvulum, ed altri due ve ne sono in appresso. In essi erano scritte le Orazioni, che si dicon Collette, e in questo nostro vi erano tanto quelle delle Domeniche, quanto le altre de' Santi . Nell' Ordinario de' Monaci di Bursfeld nel Cerimoniale dell' acqua benedetta cap. 42. (apud Martene de ant. Mon. vit. lib. 2. cap. 2. p. 141.) fi legge : Omni die dominico tempellivè ordinetur ful & aqua a Sacrifta Super gradum presbiterii cum aspersorio, & collectario . . . . . & benedicatur a Sacerdote fal & aqua junta formam in collectario descriptam. Si chiama anche Collectaneum, come lo nomina Udalrico nel lib. 1. delles consuetudini di Cluni cap. 31. ( apud du Fresne Gloss.) In privatis autem noclibus babentur in Collectaneo ba collecta, que dicenda funt ad Nocturnos ; o Laudes &c. Il nome di Colletta secondo gli antichi Autori conviene all' orazione, che si recitava dopo ogni Salmo, e che si rinviene in vari antichi Salterj. Vedi il Calmet ( Comment. fopra la Reg. di S. Benedetto cap. 17.), che parla a lungo dell' ufo, e dell' antichità di dette Collette . Anche Collettarium fu chiamata la Raccolta di Opufcoli nella vita di Rabano Mauro, e la raccolta de' Canoni libro da Isidoro Mercatore composto. V. du Fresne (loc. cit.) Il Card. Bona (De Divina Pfalmodia cap. 18. S. 20. 11. ) lo chiama Collettaneum . Nel Registro de libri della Libera Cappella Regia infra Caftrum. de Windesore (Monasticon Anglic. vol. 3. in Eccl. Colleg. pag. 79.) è chiamato Collectare: Items unum Collectare novum de dono Domini Stephani de Branketre .

F 2

Item liber unus martirologij (33) simul cum regula beati benedicti.

(33) Un magnifico Martirologio in pergamena confervasi nella ragguardevole Biblioteca del Monastero de nostri Benedittini di S. Nicolò l' Arena di Catania, in cui molte cose sono degne di annotarsi. La Regola del P. S. Benedetto, che suol leggersi la mattina dopo Prima, e dopo il Martirologio in Capitolo, l' aveano qui per maggior comodo nello stesso libro col Martirologio. Anzi io credo, che sia stato costume di far così ; vedendosi spesso uniti questi due libri. Così nel Codice 5848 ( leggi 4848. ) e 4849 della Vaticana (ap. Montfaucon Bibl. Bibl. pag. 116.) si contiene. S. Benedicli Regula & Martyrologium, e nel 5949. (ibid. pag. 121.) Vetus Martyrologium, Necrologium & Regula S. Benedicti ad ufum Monasterii S. Maria de Gualdo Ord. S. Benedicti Diacelis Beneventanæ caracteribus Longobardicis scriptum. Tra' Codici del Cardinal Ottobono (ib. pag. 188.) vi è V. 3. Martyrologium Romanum cum Regula S. Benedicti Notat. 29., e appresto V. 5. Martyrologium eum Regula S. Benedicti Notat. 31. Finalmente nella Biblioteca di Monte Cassino (ibid. pag. 219.) nello stesso Codice vi sono Martyrologium, Homilia, Regula S. Benedicti, & Necrologium Monachorums amplissimum. In Martyrologio, segue l' Autore dell' Indice, ad Nonas Martii dicitur S. Thomam Aquizatem fuiffe primum Caffinenfem Monachum .

Item liber unus notatus de Invitatoriis (34) eum aliquibus ymnis notatis.

(34)L3

(34) L' Invitatorio , ch'è il Salmo 94. Venite exultemus, secondo la nostra Regola (cap. 1x.), dee sempre dirsi col canto: Post bunc (Gloria Patri) Pfalmus nonagesimus quartus cum antiphona aut certe decantandus . E per altro è stato detto sempre con solennità, e nelle Feste più ragguardevoli si cantava da quattro, o da due Cantori secondo la diversità di esfe Feste (V. Marquard Vetus Disciplina Monast. Constitut. Hirfaugenf. c. 78. pag. 445.). E da quello nostro Codice, e dal seguente caviamo, ch' era anche questo il costume de primi Monaci di questo Monastero, che perciò teneano in libri a parte l'Invitatorio, che si dice, credo io, nel numero del più per le diverse Antisone all'Invitatorio premesse, cioè: Christus natus est nobis, Christus apparuit nobis, Regem Apostolorum Dominum &c. colle loro note muficali, dicendofi qui notates; e notati ancora erano gl' Inni, che nello stesso libro degl' Invitatori erano scritti .

Item liber parvi voluminis de invitatoriis & aliquibus ymnis notatus.

Item liber alius diurnalis tocius anni conventualis (35).

(35) Questo libro Giornale , o Diurnale di tutto l' anno, benché altro con simil nome non abbia io trovato; credo, che sia quel medesimo libro di Usicio, cluco oggidi addimandiamo Diurno, di cui ò favellato alla nota (15), a cui è stato aggiunto il carattere di conventualis, come anche trovasi in un alto, che or ora rapporteremo, per dinotare, che serviva al Coro, e per quel luogo era destinato; o che il nome di conventus si

#### 46 Relazione della Nueva Libr.

pigli per la Comunità de Monaci, o che voglia fignificare il luogo, ove questo Convento, o Comunità si radunava.

Item liber Antiphonarius commune sanctorum tantum (36).

(36) Antiphonarius a digniori videlices ab antiphonis nomen fumpfit, quas B. Ignatius Patriarcha andivit per Angelos decantari, cum tamen ibi fint responforia aque versus. Durandus Rationale divin. Offic. lib. 6. cap. 24. Il libro è aggiunto in piè di pagina di lettera diversa, e più minuta.

Item liber ymnorum tocius anni glosatus(37) conventualis.

(37) Molti di questi libri si dicono glosati, o cum glosi, significandosi senz' altro le spiegazioni delle parole, o oscure, che si saccano a fianco delle parole medesime, come veggiamo nella Glosa interlineare, ch' è quella, ch' è fatta tra una linea, ed un' altra della, Sacra Scrittura, opera di Ansemo di Laudon. Dal proprio fignificato di Glossa, che suole usarsi per la, stessa parola oscura, che à bilogno d' interpetrazione, si è poi introdotto l' usarla a significar l' interpetrazione medesima V. Facciolati Calepinus 7. Linguarum, V. Glossa. Simili libri detti glosati, che sono in altri Inventari, avrò occasione di accennarli in altre note.

Isem

Item liber psalterii magni voluminis. Item liber omeliarum sanctorum patrum. Item liber editus a beato thoma de aquino qui incipit. Quia sicut dicit Damianus (38). vocatur prima pars secunde partis (39).

(38) Dee leggersi Damascenus, come sta nell'edizioni.
(39) Le ultime parole vocatur & c. sono aggiunte di altro più minuto, e più moderno carattere.

# Item liber sentenciarum sancti Augustini(40).

(40) Quest' opera di sentenze non è tra libri di S. Agostino, quando non fusse quel breve opuscolo pieno di folecismi, e d'inutili repetizioni, che contiene varie sentenze di questo Santo, e molte altre di altri Autori , che à il titolo : Vigintiunius sententiarum , five qualtionum liber unus , che va stampato sul principio dell' Appendice del T. vi. delle di lui opere dell' edizione de' PP. Maurini . In un nostro Codice MS. in. pergamena, che conservasi in Libreria, vi è l'Enchiridio di S. Agostino, e le quistioni del vecchio, e nuovo testamento, che vanno oggi stampate nell' Appendice alla Parte II. del T. III. dell' Opere del Santo, come opera non sua; e benchè secondo i titoli dovessero esfere 127., come nelle stampe, pure terminano nella questione 110., ch' è de Pfalmo primo, dopo la quale si legge : Explicit liber sententiarum Augustini Episcopi yponiensis . Chi sa, che non sia queflo il libro qui notato, che come malamente scritto al fine del Codice, sia stato malamente accennato nel Catalogo? Vero è, che l'opera qui rapportata po-

trebbe esser anche quella notata da Guglielmo Cave (Scriptorum Eccl. biss. lin. pag. 190.) tra le oper fipurie con questo titolo: Sententia CCGLXXXVIII. ex S. Augustini operibus a Prospero Aquitanico colletta, che nell'edizione de' Maurini non trovo. Anche il P. Sirmondo (nel T. II. delle sue Opere p. 912.) à pubblicato una raccolta delle sentenze di questo Santo cavate da' di lui libri de Pradessimatione & Gratia Dei, & de libero bominis arbitrio fatta sin dall'ottavo secolo da Amolone Vescovo di Lione, ch' ebbe il Sirmondo da un antico Codice della Biblioteca di S.M assimino di Treviri.

## Item liber de sacramentis neophitorum (41) qui incipit. Quoniam populus & (42).

(41) V'à con questo titolo un' opera d'Ivone Carnotese, e trovasi ne' MSS. della Bibliotea della Regina...
di Svezia nella Vaticana n. 1524. (apud Montfaucon
Biblioth. Biblioth. pag. 48.). Se sia la qul riferita...,
potrà vedersi con riscontrare, se le prime parole siano
le qui accennate.

(42) L'ultima parola abbreviata per mio parere credent, o crediturus, o in qualche tempo, e persona di questo verbo dee leggersi; molto più, che la stessa abbreviatura si trova appresso, per dinotarsi il Credo, ch'è unito al Kirje in un Codice di questi.

# Item liber doctrinalis (43) sine glosis.

(43) A più di un Codice antico trovo questo titolo di Dottrinale, e il significato per lo più è di Gramatica. Il Codice 222. della nostra Biblioteca di Monte Casson à il titolo : Dosfrinale, feu Grammatica incerti (ap. Montfaucon I. c. pag. 24.4); in quella de Frati Minori di Cesena, ch'era un tempo de' Malatesti (bid. pag. 434.). Dosfrinale glossarum per Fraue esteum de Bubis (Grammatica). Il primo libro stampato in Magonza si dice estere Alexandri dostrinale (Gimma Ital. Letterata cap. 35. pag. 420. nel T. 2.), ch'è appunto una Gramatica di Alessandro de Dilla Dei dell'Ordine de' Minori vissuo alla metà del XIII. secolo.

# Item liber sentenciarum (44).

(44) Di S. Isidoro Ispalese v'à un libro intitolato Liber fententiarum da altri chiamato De fummo bono. Nella Biblioteca, o Catalogo de' MSS. della Libreria di S. Marziale di Limoges, che su poi aggiunta alla Biblioteca Reale di Parigi avvi (apud Montsauc. loc. cit. pag. 1038.) 121. S. Isidori Hilpal. libri tres finnentiarum, in 1. agitur de rebui & quessionibus theologicis, & in 2. & 3. de Moralibus. I quattro libri delle sentenze di Pietro Lombardo, per le quali fu chiamato il Macstro delle sentenze. Son già a tutti ben noti. Di quello attribuito a S. Agostino se n'è poco sa parlato (n. 40).

Item fermocinalis (45) cum tabulis coopertus corio nigro.

(45) Questo, ed altri molti Codici, che seguono nel Catalogo, si chiamano Sermocinales, o Sermonales, perchè contengono i sermoni, i discorsi, e le omelie degli antichi FP.

Opufc. Sic. To. XII.

G

Item

# Item liber legendarum sanctorum (46).

(46) Le vite de' Santi si riportavano in questo, e in tanti altri libri, che sono appresso con questo titolo e chia-mavansi Leggende de' Santi, o anche Legendarius, ch' è Liber asta santiorum per anni totius circulum-digesta continens, sic distius, quia certis diebus legenda in Ecclesia, d' in suris synaxibus designabantur a moderatore Chori su l'Ou Freine Gloss. Med. d' Instanti. V. Legenda).

Item liber alius fermocinalis cum tabulis. Item liber alius legendarum sanctorum. Item liber alius legendarum sanctorum cum tabulis.

Item liber alius fermocinalis cum tabulis. Item liber alius fermocinalis cum tabulis. Item liber alius qui dicitur la pustilla (47).

(47) Possille si chiamano le brevi note marginali, che. si son fatte sopra la facra Bibbia. Di Stefano Arcive-scovo di Cantuaria dice Nicolò Trivetto nella sua. Cronica all'anno di Cristo 1228. Hie super Bibbiam possillas fecit. E all'anno 1238. di Alessando Vescovo di Cestra: Super Halterium possillas feripsi. Nella Bibbioteca di Eureaut in Francia (ap. Monts. Bibl. Bibb, pag. 1365.) và di codice col titolo: Possilla super libros Eccles. Si Sapientia. L'opera di Smaragdo Abate di S. Michele ad Mism. cioè i Comentari lopra gli Evangel; e l'Epissole di tutto l'anno raccolti da SS. PP. volgarmente anno il nome di Possilla.

le: Vulgo Postillarum titulo celebratos li dice il P. Labbè nella Differtazione storica aggiunta al Bellarmino ( De Script. Ecclef. ad V. Smaragdus pag. mihi 270.); i quali furono stampati in Argentina al 1536. Le opere di Ugone de S. Charo, o de S. Theudorico Cardinale sopra la Scrittura si chiamano anche Posiilla, seu Commentarioli, di cui ne abbiamo una magnifica edizione del 400. in fette tomi in foglio. Ad Ugone sovranomato Atrato Cardinale di S. Lorenzo si attribuisce anche l'opera col titolo: Postilla super Biblia (ap. Moreri le Grand Dielion.). Gulielmo Mafset dell' Ordine de' Predicatori, che vivea l' anno 1220. scrisse Possillas Bibliorum (Possevin. Appar. Suc. T. 1. pag. 618.) . Per antonomafia però la Postilla si chiamano l'esposizioni di Nicolò de Lyra. forra la Sacra Scrittura. Nella Biblioteca del Monastero de nostri Benedittini di S. Maria Maddalena di Messina conservasi in pergamena scritta di minuto carattere con capilettere miniate, e titoli rotondi l' opera grande della Scrittura colle postille di questo Autore in cinque tomi in foglio, nel primo de' quali si comprendono i due stampati. Le postille però coll' esposizioni morali vanno anche stampate a parte, di esse ne abbiamo qui in Libreria una edizione del 1481. in foglio, che così finisce : Angelici & excellentissimi viri facre theologie Monarche & profesforis eximis Nicolai de Lyra Ord. Min. posiille morales seu mystice super omnes libros sacre scripture exseptis aliquibus qui non videbantur tali expositione indigere . Igitur ego Frater Nicolaus de Lyras de ordine fratrum minorum deo gratias ago qui dedit mibi gratiam boc opus incipiendi & perficiendi anno domini MCCCXXXIX. in die Santti Georgii martyris: Rago etiam eos qui studuerint in boc ope-

re quatenus deum pro me deprecentur qui actor est omnis boni . Indi vi à il luogo , l' auno , e'l nome dello Stampatore: Impressima boc opus Manine, per Paulum Joannis de Butschbach anno salutis MCCCCLXXXI. IIJ. Kal. Madii regnante ibidem felicissime illustrissimo Domino Domino Federico de Gonzaga marchione tertio.

Item liber alius lamentacionum expositarum . liber ugenis (48) sed non totum. opus (49).

(48) Nel Catalogo de' MSS. del Monastero Fiscanese (ap. Montf. l. c. pag. 1241.) cosl leggo : 25. vol. continens expositionem S. Ambrosii in ff. 118. Sermonem S. Augustini de Jacob & Esau, & Hugonis expositionem super lamentationes Jeremia, & lib. S. Ambrosii de Virg. in 8. Nel Monaltero di Liere ( ibid. pag. 1258.) Item Mag. Hugonis liber Super lamentationes Feremia . L' Autore secondo il Monttaucon è Ugone a S. Jacobo, alias Jacobinus, cioè Domenicano, così chiamandosi l' Ordine de' PP. Predicatori in Parigi; il suo cognome però è Seguinede Bibliomo, che fu prima Arcivescovo di Lione, indi d'Oilia, e di Velletri, e Cardinal di S. Sabina, e morl l' anno 1298. ( Ughell. Ital. Sacra T. 1. in Epifc. Ostiens. pag. mibi 86.)

(49) Sed non totum opus son parole aggiunte di più

minuto carattere.

Item alius liber sermocinalis sine tabulis. Item alius liber epistolarum cum tabulis. Item

Item alius liber sermocinalis cum tabulis qui incipit Abijciamus (50).

(50) Questa maniera di accennare i libri senza dirsene nè l'Autore, nè l'opera, ma colle fole prime parole del libro stesso, ci fa oggi restare all' oscuro intorno a moltissimi di questi Codici, che nella maggior parte più non esistono. Era per altro degli antichi tempi universale il costume di così accennarli, giacchè lo vedo egualmente praticato in quell' Inventario altrevolte citato della Real Cappella del Sacro Palazzo di Palermo (Opusc. Sicil. T. 1x. pag. 97.) ove leggo: Item Homiliam unam que incipit: Propitiatio divinitatis fratres dilectissimi . . . . Item aliam bomiliam Sanctorum que incipit: Ego sum vitis veras . . . . Item librum unum qui incipit : Liber generationis . . . . . Item librum unum magnum, qui incipit Isaac Isaac. Se non che in esti vi è anche il fine di ognuno. Così dopo il primo da me riportato si aggiunge : & finis : Quia Dominus ac Redembtor ; dopo il secondo : & finis . Nec folum in Apulia verum in Calabria &c. Anche in un Inventario del Teforo della Cattedrale di S. Paolo di Londra fatto nella visita dell' anno 1295. così si notano i libri ( Minasticum Anglicanum Vol. 111. pag. 322.) Item Omelium estivale de bona litera, quod dicitur Episcopi Ricardi : Incipiens Quomodo juxta Matheum & finit in Omelio: Egrediente Jesu de Jerico; ciò, che potè esser fatto pel timore, che rubar si potessero gli ultimi fogli; lo che tra Noi, e nel Monastero non si temea . Anche colle prime parole, benche spesso col titolo dell' opera son notati nell' Inventario di Fazio di Fazio, che appresso riferiremo. Del resto porto io

opinione, che anziche un capriccio, sia stata questa. una necessità, se riguardiamo que' tempi, in cui i codici erano scritti dagli Autori stessi, o copiati da' loro originali. Or gli Autori cominciar foleano le loro opere fenza prefiggervi i titoli , e molto meno vi premetteano il loro nome, che al più faceano alcuni alla fine del libro dicendo: Explicit &c., e tutti i titoli, e nomi, che vi veggiamo oggi prefisti a' libri, sono in gran parte invenzioni comode sì, ma de' tempi posteriori, fatte da chi dall' interiore dell' opera ne à cavato, o formato il titolo, e da altre copie, o da plausibili congetture, o finalmente da certe notizie ne à ricavato l' Autore. Chi è mai, che componendo una Differtazione, un Panegirico, un' Opera faccia prima di questa il titolo, e vi metta il suo nome ? niuno assatto. La scrive ognuno a suo modo, la recita, se dee recitarla, e al più taluno più diligente, e che facendone molte vuol facilitarsi il modo di trovarla, vi assigge poi il titolo, per distinguerla dalle altre, senza che mai vi metta il nome, ciò, che si fa solamente, quando vuol renderla pubblica colle ft impe. In questo stato dobbiamo presupporre allora le cose, se se n'eccettuino certi libri delle Scritture , e de' Padri , e Filosofi antichi, ch' erano già da pertutto sotto il nome loro, e col loro proprio titolo; ed è questo il motivo, per cui molti restavano scritti senza nomi di Autore, ed alcuni senza titolo dell' Opera. Anzi anche le prime, stampe si veggono fatte in tal guisa; ed ancorchè se ne fapelle l'Autore, pure e il titolo, e il nome del medesimo collocavansi in fine del libro, e il libro cominciava fenza titolo. Cost il Lattanzio (per addurre esempj di questa Libreria) della stampa de Massimi del 1470. comincia : Johannis andree episcopi aleriensis ad Paulum II. Venetum Pont. Max. epifiola . Labo-

riofis de, ch'è una Lettera Dedicatoria di chi fa l' edizione; il Valla del Lignamine del 1471. comincia: Lucidus Aristophilus Surroneus in laudem impressorum : Nos homines Sc., ch' è uno epigramma di 20. versi, e così gli altri. Si aggiunga, che anche gli Autori stessi soleano ad altri accennare le loro opere colle prime parole di esse. Testimonio di questo costume è una lettera di Engelberto Abate del Monastero Admontese dell' Ordine nostro di S. Benedetto della Diocesi di Salisburgo Autore del XIII. secolo al Maestro Ulrico Scolastico di Vienna, ch' è stampata dal Pezio (T. 1. Anecdot. Novist. pag. 429.), ove notificandogli le sue opere comincia di quelle di Teologia con. dire : Primo Expositionis continua super Psalmum : Beati immaculati per totum ufque ad Dominum cum. tribularer . Quod opus incipit : Vadam in agrum . . Item de Gratiis & virtutibus Beata Maria Virgiais , quod incipit : Letetur anima vestra . Item des Articulis filei , quod incipit : Qui confidunt in Oc. Non è dunque meraviglia, se si accennarono i libri del nostro Catalogo colle prime parole de' Codici stesfi. Altra diversa maniera di accennarli trovo negl' Inventari delle Chiese Cattedrali di Londra, cioè di dire il titolo del libro, e poi le prime parole del secondo foglio. Cosl i libri nella Cafa di fotto della. Tesoreria (Monasticum Anglicanum vol. 3. pag. 364.) di S. Paolo di Londra son notati in questa maniera: Unus liber vocatus Pfalterium vetus glofatum . 2. folio: Parentis. Unum Manuale antiquum. 2. folio: Cum impositione oc. Qualche volta anche in vece del secondo si accenna il principio del 3. o del 4. foglio, come nel Registro di tutti i libri, vestimenti &c. della Libera Cappella Reale infra Castrum de Windefora ( ibid. in Ecclefia Collegiata Canon. Regul. pag.

80.) Item decreta cujus 3. folium sic incipit — pro masculo. Decretales quarum 4. folium sic incipit Fiden; e perché il soglio talora non comincia con intera pasola, si accenna colla sinezata. Così (ibid. pag. 364.) Liber continens servones Anguslini & Feronini, dilorum. 2. folio: — ret Maguslier docentis alla maniera degli antichi registri, che si metteano al fine delibit; di cui parlai in una mia lettera al nostro P. D. Carlo Girolamo Castello su ilbri di prime stampe (Opusc. di Autori Sicil. T. x. pag. 256. e segu.).

Item liber alius sermocinalis quadragesime. Item liber alius sermocinalis quadragesime vetus & bonus în pergamenis (51).

(51) Questo libro è aggiunto di nuovo carattere, o più minuto.

Item liber alius summe (52) que incipit

(52) Questa somma imi dò a credere, che sosse il Dizionario di Giovanni de Balbis di Genova dell' Ordine de Predicatori Autore del secolo xili. detto volgarmente Joannes de Janua, dicendo il du Fresnenella sua prefazione al Glossario media o inf. Latinit.

n. XXXXVII. Papiam o Ugutionem exservissis, auxitque tandem Joannes de Janua, operique suo tituluma dedis Summa, seu Catholicon; unde posseno que prodiere Dictionaria doc nomine fere donata sun, cui premissi multa ad grammatica regulas speciantis.

Può anche essere qualche altro Dizionario; giacchè

ebbero tutti fecondo queflo Autore lo flesso nome inquei tempi. Per altro un si fatto libro dovea cominciare Abbas, ch'è una delle prime parole dell'alfabeto, che si metteva a spiegare.

Item liber alius qui tractat de generibus avium qui incipit Desiderij tui.

Item liber alius sermocinalis qui incipit Verbum mist.

Item liber alius sermocinalis & summe qui incipit Legem pone (53).

(53) Benchè qui il nome di Somma è unito con un libro di Sermoni, ch' effer doveano difcori fipirituali, poteano due libri di diverse materie esser fitto la stessa coverta, e sormare un volume. Il Codice 1818. della Biblioteca della Regina di Svezia nella Vaticana (ap. Monts. Bibl. Bibl. p. 54.) è questo: Lastantis firmiani de ira Dei Saltustii bissoria. Anche nell' Indice de' MSS. della Basilica di S. Pietro alla lettera H (ibid. pag. 177.) v'à Hymnarium possiilarum, 5 Donati Grammatica & alia. E mille altri esempi addure pottei, in cui libri di materie disparatissime unite sono nello stesso volume,

Item liber alius sermocinalis cum tabulis & lictera minutissima notariorum (54).

(54) La lettera minutissima de Notari non si dissingue, per quanto credo, dalla lettera minutissima, di cui parla Mabillon, come si è avvertito alla nota (17), Opusc. Sic. To. XII.

Opusc. Sic. To. XII.

molto più che il nome di Notarius vale lo stesso, che quel di Scriba, o Scriptor, cioè uno, che scrive con brevi note velocemente.

Item breviale unum parvulum cisterciensium (55).

(55) Questo libro con quello, che immediatamente vi fegue, appartenendo a' PP. Cisterciesi, è ben naturale, che sia del Monastero dell' Ustica, benchè non vi sia dichiarato.

Item diurnale unum parvi voluminis cifterciensis sine tabulis.

Item alius liber qui dicitur pronosticorum (56).

(56) Arnoldo di Villanova scrisse de' Prognostici. Trovasi il suo MS, col titolo: Prognostica Arnoldi de "Villanova tra quei del Collegio Maggiore de'Principi tra le Biblioteche di Germania (ap. Montf. l. c. pag. 508.). Altro anonimo col titolo: Libri prognoflicorum v'à nella Biblioteca Cottoniana nella parte Tiberius (ibid. pag. 635.). Anche trovasi il Codice 2095. della Biblioteca Colbertina col titolo: Prognoflicationum liber (ibid. pag. 954.). Finalmente nel T. vII. della Biblioteca de' PP. (per ometter gli altri ) in 14. Tomi colle aggiunte de' Teologi di Co-Ionia stampata Colonia Agrippina Sumptibus Antonii Hierati sub signo Gryphi an. 1618. v' 2: 7uliani Toletani Episcopi . . . . . . . . . . . . . libri tres; del quale ve n' à un Codice nella Biblioteca Lorenziana de' Medici di Firenze nel Pl. xxIII. (ap-

### Del Mon. di S. Martine.

Montf. l. c. pag. 290.) col titolo: Juliani Tolerana Civitatis Episcopi libri tres prognoslicorum suturi saculi.

Item liber alius qui incipit In hac horacum tabulis & fibijs.

Item alius liber officij beate Marie.

Item alius liber grammatice qui vocatur Thejaurus pauperum (57).

(57) Questi speciosi titoli si davano un tempo a quei libri, ch' essendo piccioli aveansi con poca spesa, es supplir poteano a molti più voluminosi codici, e per lo più o gli Autori, o i Copiffi così l'intitolavano per animare i compratori a pigliarli. Tale era questo libro di gramatica, di cui ne l'Autore, ne altra copia o stampata, o scritta mi è riuscito di trovare da alcuno Scrittore accennata. Soltanto col medefimo titolo fece un' opera Pietro Ispano, come se ne vedon le copie una nella Vaticana, ch'è il Codice 5375. (ap. Montf. l. c. p. 120.), e l'altra nel Cod. 402. della Bibl. della Regina di Svezia nella stessa Vaticana (ib. pag. 23.). Ma è dessa un'opera di medicina, come vedo dalle stampe, una di Parigi: Petri Hispani Thefaurus pauperum , seu de medendis humani corporis morbis Liber Empiricus, ch'è unito al Thefaurus Sanitatis Joa: Liebaultii . Parifiis 1577. in 16., l' altra di Francfort : Petri Hifpani Thefaurns pauperum, sive de medendis humani corporis morbis per experimenta Euporista, Simplicia, & Particularias ex Guilelmi Adolphi Scribonii recognitione. Francofurti 1578. in 8. Altro MS. in 8. piccolo in carta, che porta lo stesso titolo, benche in diversa materia.

conservasi nella nostra Metropolitana Chiesa di Palermo cioè: Thesaurus pauperum per totum anni circulum continens sermone in sessa activita anni : Oi nocommune SS: Oc. (apud Amato de Principa Templa Pansumitano pag. 424.). Libellus pauperum Magistri Ægidii (Egidio Romano) vi nella Biblioteca., Reale di Parigi (apud Monts. I. c. pag. 752.)

Item alius liber miraculorum beate Marie qui incipit. Ad omnipotentis Dei (58).

(58) Gauterio Monaco di Cluni fece un trattato: De-Miraculis Beata Virginis Maria ( apud Labbe Nova Biblioth. M.S.S. T. 1. fect. 4. V. loco ). Nella Biblioteca della Regina di Svezia nella Vaticana v'à 105. (ap. Montf. l. c. p. 16.) Liber de vita , laudibus , & miraculis Beata Maria Virginis ex SS. PP. collecta · Arnoldo Monaco del Monattero Prunveningese presso Ratisbona è Autore di quattro libri De Miraculis B. Maria Virginis (apud Petium Differt. Ifagog. in T. I. Thefauri Anecd. Noviff. pag. xLIII.) Guglielmo Bevufo Carmelitano, che fiori l' an. 1390. ferisse un libro de miracoli di Maria Vergine (Possevin. Appar. Sac. T. 1. pag. 608.). Ma il principio di quest' Opera qui accennato me ne à fatto fortunatamente rinvenire l' Autore, ne può dubitarfi, che fia Botone, come vien chiamato nella Biblioteca di Santa Croce, e nella Doroteana al riferire del Pezio (cit-Differt. Isageg. ) o Pottone, o Bottone Prunsveningefe , il cui libro De Miraculis Beata Maria Virginis , ch' ei vide in quei Monafterj , comincia : Ad Omnipotentis Det laudem cum sape recitantur miraenla Sanctorum &c. Di quell' Autore vi fono i due OpuOpuscoli De Statu domus Dei, e de Magna domo Sapientie stampati già nelle Biblioteche de PP., cioè nel T.x11. di quella di Colonia del 1618, nel xx1. di quella di Lione del 1677., e nel 1x. di quella di Parigi del 1654., siccome anche nel 1x. dell' altra più antica di Parigi del 1589, era con questo ticolo: Pothonis Presibyteri Prumiensi de domo Dei libri tres.

Item liber alius beati augustini qui incipit. Quorumdam librorum (59).

(59) Niuno de libri di S. Agossino à questo principio, ne tra ilbri a lui in questi ultimi tempi attribuiti si rinviene. O è dunque di altro Autore, o tra le opere del Santo di già perdute.

Item liber alius qui incipit. Cum rome . ecclesia.

Item liber alius sermocinalis festivus tocius anni qui incipit. Suspendium.

Item alius liber qui incipit. In principio. Item liber alius sermocinalis qui incipit.

Quasi diluculum. Item liber alius verbalis qui incipit. Di-

Item liber alius verbalis qui incipit. Di-Elis.

Item psalterium unum magni voluminis vetus non totus.

Item liber unus qui dicitur Aurora (60).

(60) Il libro chiamato Aurora è di Pietro Riga Cano-

nico, e Ciantro di Rheims vissuto nel x11. secolo ( du Pin , Moreri &c. ) e contiene in dodici libri in verso la Storia de' due libri di Samuele, o sia de' due primi libri de' Re, e de' quattro Evangelisti. Nella Biblioteca della Regina di Svezia nella Vaticana ve ne son cinque copie con qualche diversità tradi esse. La prima, ch' è il Codice 1414. à questo titolo: Maristri Petri Riga Remensis Aurora, seu Biblia metrice conscripta cum ejusdem Prologo (ap. Montf. l. f. cit. pag. 46.); le altre sono i quattro primi Codici, che sono notati immediatamente apprello. Anche la stessa opera credo, che sia quella della stessa Biblioteca della Regina di Svezia (ibid. pag. 14.) col feguente titolo: 16. Petrus Aurorarius Interpretatio veteris O novi Testamenti carmine elegiaco una cum aliis carminibus. Nella stessa nel Cod. 1606. (ib. pag. 50. ) si legge : Petri de Riga versus in Genesim, Exodum & Leviticum. In quella di Alessandro Petavio nella stessa Vaticana (ib. pag. 68.) Petri de Riga Biblia versificata; nella stella Vaticana ( ib. pag. 107. ) il Cod. 2867. Petri Riga Sacra Biblia carmine reddita . Nella Biblioteca Cafinefe ( ib. pag. 218. ) à quest' altro titolo : Petri Remensis Puema beroicum de utroque testamento. Nella Medicea Lorenziana di Firenze (ib. pag. 273.) nel Pl. xv. il 2. Codice in pergamena à quello titolo: Petri Riga expositio brevis Historicorum sacra Scriptura, sive Aurora versibus partim elegis, partim bexametris Leonini generis juxta literalem , o allegoricum fenfum: post tertium Regnorum Cantica cum comment. ad marginem foluta oratione; il Codice 4392. della Biblioteca Regia di Parigi, e gli otto MSS. feguenti (ib. pag. 749.) anno: Petri de Riga Aurora. Nell' Inventario col titolo: Kalendarium, five 111-

Inventarium indentatum factum inter Magiltrum Willielmum Say Decanum, & Capitulum Ecclefic Cathedralis S. Pauli Londoniensis Oc. , ch' è de' libri lafciati dal Clerico Waltero Shiringtone (Monaflicum Anglicanum vol. 3. pag. 360.) v'à Auroras idell Biblia versificata, e in quella della Biblioteca della Cattedrale stessa di Londra secondo l'Indice, che n'ebbe il Montfaucon (ibid. pag. 1297.) il Cod. 264. 12. & à il titolo: Liber de Aurora & concordia veteris & novi testamenti per Genomanensem. Episcopum. Quest' opera resta MS., ed è una di quelle, che meritava di stamparsi in qualche Biblioteca al dire del Daumio, non già però quella corrotta, ed interpolata in Parigi da un non fo qual Egidio Levita (apud Ittigium De Biblioth. & Catenis PP. pag. 553. & fequ.): Veramente il motivo, per cui così piacque allo Scrittore di addimandarla, è troppo ridicolo, nè v'è persona a mio giudizio, che posta darsi il vanto d'indovinarlo, quando non l'intenda dallo stesso troppo bisbetico Autore. Ecco le di lui parole nel 4. Prologo, che fa alla fua opera: Quia, dice Egli, sient Angelus teste bistoria, quam percurre, post luctam nocturnam locutus est ad Jacob dicens : Dimitte me Aurora est ; sie & ego post luctam, & laborem , quem in boc opere exercui , quodammydo librum meum iifdem allocutus sum verbis dicens : Dimitte me Aurora est, quasi dicam: Finem buic operi impono, quia figuras, & umbras historia explicui, & veritatis fulgor patenter illuxit . Di questa cogni-· zione, non avendo potuto io vedere il libro, sono tenuto al Ch. P. D. Isidoro Bianchi Lettore Camaldolese abbastanza noto per le sue letterarie produzioni, il quale, come suol sempre a se, e al pubblico rendere profittevoli i suoi viaggi , nell'ultimo d' Italia.

fatto nel venire in Sicilia, per soltenere la cattedra di Filosofia nel celebre Seminario di Morreale visitando le più illustri Biblioteche osservò in Napoli nella Libreria di S. Domenico Maggiore quest' opera in 4 inpergamena col seguente titolo: Petri Remensis Bilia exposita. Notò Egli, che comincia cost: Incipis prologhus in aurora (sic.) Omnis scriptura divinitus inspirata Oc. alius prologhus: Albopius libri lestionem Oc. alius prologhus: Albopius alius prologhus: Allegoria est inspiras sensita Oc. Viene un quarto prologo, in cui si accenna il motivo del nome di Aurora, come poco sa o detto. Al fine del 4. prologo si legono i se squenti vesti.

,, Scire cupis Lector quis codicis istius auctor

" Audi quod breviter dicat ad ista liber. " Petrus & Egidius me conscripsere sed ille

, Auctor corrector ultimus ifte fuit .

,, Ille prior Remis hic parisiensis alumnus ,, Hic levita gradu presbiter ille manens.

,, Simplex Clericus hic facri ordinis ille professor ,, Ambo graves annis hic vir & ille fenex.

" Alter adinvenit operam fed in ordine peccans " Qui fe dimifit fenfibus ire vagis.

" Alter acu stipica distinctis versibus unum " Censuit in corpus atque revixit opus

" Alter abundantis studii sed acutior alter " Quis proponendi debuit ordo geri &c.

Terminati i versi, che sono molti, leggesi: Incipit bic rige bibliotheca Petri.

Indi seguita un prologo in Pentateucum, che termina così: Explicit prologus in pentateucum Incipit amara de septem dichus agit primum. Incipit inter primus Genesis; ed è esposto in versi tutto il Tellamento vecchio, e nuovo. Solo è da osservarsi che il codice sinisce con Job, e colla Cantica. Questa è la rela-

zione del P.Bianchi, la quale perchè non conviene con le notizie da me fopra accennate, e cavate da'libri, che riferiscono nell'Aurora non altro esservi, che i due primi libri de' Re del vecchio Testamento, e i soli Evangelisti del nuovo; io dubito, che o dapprima sia stata. dall' Autore posta in versi tutta la Bibbia, e da alcuni non si sia veduto, se non se qualche codice, che ne contenea parte; o che talun altro ad esempio del Riga, che fece quella porzione di Scrittura in versi, abbia fatto il resto, e sia così accresciuta nel riferito codice di Napoli. E' un peccato, che codesta Libreria di Napoli molto ricca di antichi codici non fi sia veduta ne dal Mabillon, ne da aleri, che ne avessero dato al pubblico il Catalogo, che potrebbe dar varì lumi alla Storia Letteraria. Noi, come qui fi vede, ne avevamo due copie.

Item liber alius qui dicitur Aurora qui incipit. Primo (61).

(61) L' effer questo principio diverso da quello testé accennato: Omnis Seriptura mi conferma nell'opinione già detta; che ve ne siano diverse copie; altrepià, altre meno abbondanti; e che altre comincino dal Genesi, altre dalli libri de' Re. Questo, e il seguente Codice sono aggiunti al margine di nuovo carattere;

Item liber alius summe sapientie (62) quem portavit fr. henricus.

(62) Questo, e quel, che segue, è probabile, che sia anche un libro di Gramatica, o un Dizionario, come si è detto alla n. (52) del Summa, vedendosi in questo Opusc. Sic. 70. XII.

Catalogo ipesso unito col Donato, ed altri di simil materia, e si rse è lo stesso Summa, che sarà la prima, parola del titolo, e Sapientia la seconda.

Item alius liber fumme sapientie. Item liber unus regule beati benedicti de lictera longobarda (63).

(63) De Littera Longobarda V. Mabill. De Re Diploma tica lib. 1. cap. x1. n. 8. Nell' Indice de' libri MSSdell' Archivio della Basilica di S. Pietro (ap. Monte. l. c. pag. 157.) v' à: De medicina fine authoris nomine in charaîtere Longobardo, e molti altri esempi nella detta Opera si trovano.

# Item liber unus lunaris & pascalis (64).

(64) Innumerabili sono i libri, che anno il titolo di Pascali, o canoni Pascali, o Lunari e Egidio Rucherio della Compagnia di Gesà stampò in Anversa l'anno 1634, in foglio il suo Commentario De dostrina temporum sovra gli antichi Scrittori de' Canoni Pascali.

Item liber unus doctrinalis (65) vetus cum glosa.

(65) Si veda la nota (43).

## Item liber unus Climaci (66) .

(66) Di Giovanni Climaco v'à il celebre opufcolo detto Climax, feu Scala Paradifi, la lettera a Giovanni Abate Raythu, ed altri opufcoli, che fono oggi fiampati nella Biblioteca de PP, di Parigi dell' anno 1654. Item liber unus cum tabulis versificatus.
Item liber unus grammatice declarationum
qui incipit. Musa.

Item liber unus in quo sunt tres libri scilicet donatus. in presenti. & summa s. (67).

(67) Della Gramatica del Douato innumerabili Codici MSS. si trovano nelle più ragguardevoli Biblioteche, e il primo libro, che si sia dato alle stampe nell' invenzione di quest' arte, dice Mariangelo Accursio, (presso il Gimma Ital. Letterata cap. 35. pag. 420. nel T.2.) che sia stata questa Gramatica. L'ultima lettera, la quale è una puntata, dec dinotar Sopientia, cio Summa Supientia, di cui si è parlato sopra, ch'è unita qui col Donato, e coll'In presenti, che dec essere altra gramatica, che così comincia s vedendosi spessioni questo Catalogo inserne col Donato.

Item quaternus unus (68) versuum qui incipit. Quomodo sedet.

(68) Quaternum, Quaternum, e Caternum si trova ne secoli di mezo, e significa alle volte un libro alle volte una porzione di esto, cioè un quaderno; come diciamo, costante di quattro, o più fogli, e come foglion notarsi ne' registri de' libri. In quest' ultimo significato disse Pietro Blesense (epista-194): Quinque bujus novi operis quaterno mitto. Significa però libro ne Statuti di Marsiglia: Prout est compatatum di dissinitatum in caterno carino especio il Custenino nella

vita del B. Gioachimo : Diu , nolluque scribebant in caterno, in quo ipfe dictabat. In altri Inventari fi trova le stesso termine di quaderno . Così in quello degli ornamenti della Chiefa di Santa Fede nelle grotte di S. Paolo di Londra (Monast. Anglic. vol. 3. pag. 332.) fi legge: Item unus quaternus cum Placebo & Dirige Oc. Item unus quaternus de Dedicatione & alius quaternus de vita S. Thoma & beati Edmundi . Dal vedere però usati i nomi di quaderno, e di libro, come due cose distinte, mi do a credere, che il quaderno era di una forma diversa dagli altri libri, cioè stretto, e lungo, come fono alcuni libri di conti, e fatto di fogli grandi di carta piegati in due per lungo. E questo significato gli danno gli Accademici della Cru-Sca dicendo : Quaderno si dice d' alquanti fogli di carta uniti infieme , per ifcrivervi dentro conti , memorie , spogli , minute , e smili cose . Questa forma à l'antico originale degli Atti di una lite, che vi fu nel 1365. tra queño Monastero, e l' Arcivescovo di Morreale, che à questo titolo : Quaternus Actorum que-Stionis vertentis inter Abbatem S. Martini & Gulielmum Archiepiscopum Montis Regalis . Che quaderno chiamavali il libro de' conti, lo vedo anche dalla : prima lettera originale confervata in quest' Archivio, che fecero li Monaci nostri partiti per andare a Monte Cassino, tosto che arrivarono in Gaeta, in data degli, 8. di Dicembre del 1369., ove si leggon queste parole : Patri quandu nui ni arricolsimu in la navi partendundi da palermu per erruri li vostri cosi attruvammu in li bertuli chi purtavamu cum alcuni nostri cosi . non - di addunammu finachi non fommu per lu caminu . zo est In quadernu di li raiuni e lu libru &c. Quaderno delle ragioni qui si dice , cioè de' conti . Nell' Inventario della Cappella del Real Palazzo di Palermo altre

69

volte citato trovo il termine di Quinternus (se nonfu malamente letto nell'originale) Item quinternum unum qui incipit. Ante diem fessum. Item quinternos duos quorum alter incipit: Domine Dominus nosler &c.

Item summa magistri guillelmi (69) què (sic) incipit. Movit me.

(69) Chi sia stato questo Guglielmo, che scrisse una Somma, e al quale davasi allora il titolo di Maestro, non è agevole l'indovinarlo. Guglielmo de Maras dell' Ordine de'Minori fcripfit , dice il Possevino (Appar. Sacer. T. 1. pag. 618. ) Summam juris valde celebrem. Guglielmo de Pagula scrisse la Somma delle Somme Summam Summarum in cinque libri (ib. pag. 610. ) Guglielmo Peralt, o Peraldo dell' Ordine de' Predicatori, poi Vescovo di Lione scrisse la Somma virtutum & vitiorum ridotta in compendio da Jacopo di Voragine, di cui oltre i vari codici, che n'esistono , uno de' quali è nella Biblioteca di S. Vittore di Parigi ( apud Montfaucon Bibl. Bibl. pag. 1371.), fe ne fecero le stampe sin dall' anno 1492., e l'ultima credo, che sia questa, che abbiamo in due tomi in 4. in Libreria, riveduta, corretta, e con le note di Fr. Rodolfo Cluzio dello stesso Ordine in Parigi 1620., ma non comincia: Movit me . Somma di Teologia. scrisse Guglielmo di Auxerre Vescovo in Francia, e Professore un tempo nell' Accademia di Parigi ( Possev. l. c. pag. 607.), Somma Guglielmo di Point (in Biblioth. Montis S. Michaelis apud Montf. loc. cit. pag. 1359. ) , Guglielmo Arverno, ed altri ; delle quali , estendo quasi tutte manoscritte , non può da me

fapersene l'incominciamento. In un Inventario di libri di Fazio di Fazio, che si riporterà in appresso, vi è Summa Gulielmi Durantis, ma niuna delle opere di un tale Autore à questo principio. Del Summa sinalmente, ch'era Gramatica, si è parlato alle n. (52. e 62.)

Item liber unus dict andi (70) qui incipit. Celebris est & gloriosa.

(70) Forse è questo un libro, che insegna a far lettere; o ne reca le formole, come l' Ars dictaminis, e'l Summa dictaminis, di cui si parlerà più sotto.

## Item liber unus lucani non totus (71).

(71) La celebre Farsaglia di M. Anneo Lucano marca.
dell' ultima parte del libro x., e forse anche di altri,
che doveano terminare quell'opera, perita escando insieme cogli altri poemi del detto Autore; e chi sa, se
non perciò si dica non stotus? Mosti codici MSS. in.
varie Librerie contengono quesso sibro, come è da vedersi presso il Montsacon (Bibl. Bibl.), e la sua.
più antica edizione è quella del 1469. fatta in Roma
nella Casa de' Massimi.

Item psalterium unum vetus non totum. Item liber unus catonis (72).

(72) Di M. Porzio Catone, de' di cui scritti a' tempi di Cicerone non eravi cosa più antica degna da leggersi (Cic. in Brutum c. 18.) non è rimatto, che il libro de Agricultura, o sia de Rebus rusticis, che. va uni-

to col Columella, Varrone, e Palladio nell'opera intitolata: Opera Agricolationum, di cui ne abbiamo in questa Libreria l'edizione di Reggio del 1406. co' comentari di Bernaldo, Corrono fotto il di lui nome ancora i frammenti de Originibus, che vanno uniti alle antichità di Berofo, e che sono comentati da. Giovanni Annio di Viterbo; ma si anno da' bueni Critici per opere spurie, come tante altre rapportate. come di antichi Autori, dal detto Annio. Finalmente i Distici morali, che, benchè di antico Autore, nonfono certamente di Autore Cristiano, come prova Giuseppe Scaligero (in Lection. Ausonianis), e Gerardo Vossio (in notis ad Vellejum Paterculum), portano forse il nome di Catone per la materia, che vi trattano . Vedi il Fabricio (Bibl. Lat. lib. 4. cap. 1. pag. mibi 684.). Nella Biblioteca della Regina di Svezia nella Vaticana il Cod. 1704. contiene questi versi, quei di Sedulio, le grammatiche di Foca, e di Donato, e le Satire di Persio (apud Montfaucon loc. cit. pag. 52. ). In Napoli nella Libreria di Monte Calino fon questi versi nel Cod. 227. (ibid. pag. 224.) uniti con quelli di S. Prospero, colle favole di Esopo, con altri Poeti facri, e profani; in quella de PP. di Monte Oliveto vi fono i stessi versi comentati da un . Monaco: Catonis carmina cum commentariis Monachi cujusdam (ibid. pag. 231.); siccome in quella de' noftri PP. di S. Severino nel Pl. LI. vi fon due codici di M. Catone de Re rultica (ibid. pag. 239.).

Item liber unus versificatus qui incipit . Scribere.

Item liber unus foliloquij fancti augustini (73) vetus.

(73) II

(73) Il Soliloquio di S. Agostino, che qui, e appresso è accennato, diviso in due libri va stampato nel T. 1. delle sue Opere dell'edizione de' PP. Maurini. Vene à un altro con questo nome nell' Appendice del T. vi. tra le opere spurie attribuite al Santo, ma è di Autor più moderno, estendovi molte cose cavate da. Ugone di S. Vittore. E di quest' ultima opera se ne conserva un codice in pergamena in 8. sino al presente in questa Libreria.

# Item liber unus boecij (74):

(74) Delle opere di Boezio si veda Guglielmo Cave i, ed altri Scrittori. Noi, oltre le molte edizioni posteriori, abbiamo quella di Venezia del 1499., checontiene i libri de Arimestica: de Musica, de Geometria. de Philosophia confolatione, e de Scholavium disciplina: libro Boethii nomine, quod presestra maxime indignus: dice il Cave (de Scriptor, Ecclespag, mibi 322.).

Item liber unus pars minor: Item liber unus notatus. Item liber unus Ugo de fancto victore (75).

(75) Di Ugone di S. Vittore fon moltissime le opere ; qual di esse si accenni qui, non possiam saperlo.

Item liber unus omeliarum în quo est aliena listera (76) pro parte.

(76) Quest' Omeliario era naturalmente, se ben l' intendo, scritto di due diversi caratteri. Item liber unus summe parve (77) cum clausulis (78).

(77) Guglielmo Leycestre Teologo; che vivea l'anno 1210, scrisse Summam brevem al riferire del Possevi-

no ( Apparatus Sac. T. 2. pag. 614.).

(78) Il termine di claufula non altro fignifica, che fine, che qui non pare a proposito; e però dubito; che in questa forta di latinità poco esatta abbian voluto esprimere chiosa, interpetrazione, glossa.

Item liber alius summe parve . Incipit Quoniam.

Item liber pastoralis sancti gregorij (79) in quo est liber ysidori de summo bono (80).

(79) Liber Repulæ Pafforalis fi chiana il Pafforale di S. Gregorio nella edizione de'noftri PP. Maurini T.2., perché così il Santo lo chiama nell' epiffola 49. del libro v., e così fi appella negli altri codici. In altri più moderni s' intitola: Liber cura Pafforalis forfe perchè conincia: Pafforalis curæ. In non poche Librerie n' efiftono antiche copie, come può offervarfi presso il Montfaucon (Biblioth. Biblioth.), Possevino (App. Sac.), ed altri.

(80) Questo è il libro di S. Isidoro di Siviglia, che su da lui licritto: Sententiarum liber; il quale percilè comincia: Summum bonum Dens est su da consi chiamato de simmo bono, come ristette Garcia Loaysa, nelle note a questo libro. Nel Pluteo xxIII. della Biblioteca Lorenziana de' Medici in Firenze ve n'à una

Opusc.Sic. To. XII. K co-

copia, che nell'Indice à l'uno, e l'altro titolo, leggendoss (apud Montf. l. e. pag. 289.) S. Isidori Episcopi Hispalensis sententiarum libri tres, five de summo bono. Claruit tempore Heraclii Imperatoris qui capit an. Domini 614. S' regnavit an. 30.

Item liber unus dyalogi beati gregorij pape (81).

(81) Dell' Opera de' Dialoghi di S. Gregorio ne abbiamo in questa, Libreria una bella edizione con capilettere colorite del 1475., di cui parlai a lungo in una mia lettera al nostro P. Castello: che va inserita nel T. x. degli Opusc. di Autori Sicil. pag. 259.

Item libri tres cartule. Item liber unus omiliarum (82) beati ysidori.

(82) Benché tra molti, che an scritto delle opere di S. Isidoro di Siviglia, il solo Sigeberto di Gemblours (lib. de Vivis illustribus) saccia memoria di un libro di sermoni, o siano omelie di questo Santo, ne si trovino este, per quanto so sappia si sampate, pure in molte Biblioteche si rinvengono manoscritte; ma per lo più o unite con quelle d'altri SS. PP., o una separata dall'altre. Nel Cod. 1267. della Vaticana, ch' è Lecisonavium vettus, riserito nel T.v.11, del Catalogo di detti libri (ap. Monts. l. c. pag. 124), al sogl. 89, si contiene tra le altre omelie de PP. Beati sissoni Ensignos Sermo Nativitatis Domini, che comincia: Dies eadem causa con en este del Cod. 4951. si rinviene il Sermon medefimo (ib. pag. 129.). Nella Lorenziana de' Medici

al Pl. 1. in membr. Humilia, five Sermones Ambrofii , Augustini .... Isidori , qua legebantur in Ecclesia ab adventu Domini usque ad Sabbatum majoris bebdomada .... (ib. pag.272.); nell'Ambrofiana di Milano tra' Codici Greci (ib. pag. 500.) S. Ifdori homilia , & quadam alia bomb. , e tra' Latini : S. Isidori de visis SS. PP .... Sermones perg.... (ib. pag. 518.); tra' MSS. d' Ifacco Vossio (ib. pag. . 681.) S. Ifidori (Sermones); nella Biblioteca di S. Marziale di Limoges indi unita alla Regia di Parigi (ib. pag. 1027.) nel Cod. 92. tra gli altri opuscoli vi è in quarto luogo Homilia S. Isidori in Dedicationes S. Michaelis; in quella di S. Germano a Pratis ( ib. pag. 1129.) nel Cod. 370. Homilia Beda. . . . Isidori .... e vi fono ancora ne' Codici 371. e 375. Una di dette omelie brevissima si legge inter bomitias ab Alcuino Levita congestas al dir del Gesnero ( Bibliath. Inflit. )

Item psalterium unum cum tabulis. Item cartula una.

Item quaternus notatus qui incipit Aves

Item liber unus In presenti cum donato (83).

(83) Ecco qui di nuovo l'opera intitolata In presenti unita col Donato Grammatico; ciò, che si vedrà anche in appresso.

Item alius donatus vetus .

2

Iten

76

Item liber soliloquij beati augustini cum tabulis & corio rubeo (84).

(84) Le ultime parole & corio rubeo fono aggiunte di più minuto carattere. Del Soliloquio si è parlato altrove n. (73).

Item exposicio epistolarum pauli apostoli cum tabulis & corio viridi.

Item liber unus de visione monachi (85) parvus quaternus sine tabulis.

(85) Nella Biblioteca di Alesandro Petavio nella Vaticana (apud Montaucon Bibl. Bibl. pag. 79.) vi è il Codice intitolato: Visio Tandali Monachi 1358. 84. Vestini Monachi visio 1219. 84. (ch' è anche nella Libreria di Monte Casso (in pag. 222.) col titolo: Visio Vestini, alias Theodini Monachi), e finalmente Visio Anslemi Monachi S. Germani Antisodorenis 159. Alcuno di questi libri potrebbe estre il nossito. Un capo della vita di S. Girolamo, della quale due codici MSS. ne ò veduti nella Biblioteca del Monastero della Maddalena di Messina, e due di stampa del 400. ne abbiamo in questa nostra, si titola: De visione Helle monachi. Le parole parvus quaternus Oc. Sono in margine di più minuto carattere:

Item quaternus unus cum prefacijs nosa-

(66) In un nostro Messale Monastico in pergamena con capilettere miniate oltre i presazi colle note di canto, che

che sono pina del Canone della Messa, vi sono anche colle note dopo tutte le Messe, o sia al fine del Messale, cominciando quasi tutti dalle parole Æterne Deus; ove comincia a variare per lo più un prefazio dall'altro. Forse un tempo erano in quaderno a parte, e furono poi legati col Messale sotto la stessa coverta.

Item liber unus donati & In presenti (87).

(87) Vedi fopra la n. (83).

Item regula una parvi voluminis que data fuit abbati thome (88).

(88) Queste ultime parole, siccome il libro d'appresso, sono aggiunte in margine di minuto carattere. Il solo Fr. Tomaso di Calatabellotta trovo nella nostra Cionica sino all' anno 1386. in cui terminò il governo, e la vita di Angelo Senisso i ma non ò notizià a chego senisso i ma non ò notizià a chego senisso i ma non ò notizià a chego i solo senisso altro di simil nome. Per altro in forza delle sudette parole non va a scopiirsi, se sosse stato Monaco, o Secolare.

Item alia regula quam tenet Fr. Iannucius. Item liber unus lamentacionum (89).

(89) Queste deggiono naturalmente essere i Treni di Geremia

Item liber unus motectorum (99).

(90) Motetum, che qu' fi dice Motettum, e lo ftesso, che

Item liber unus epistolarum pauli apostoli eum sua exposicione & tabulis secundum remigium (91),

(91) Quest Opera, ch'è in foglio în pergamena, es che sino a nostri giorni conservasi in Libreria, fu sotto nome di Remigio Vescovo di Rheims stampata dal Villalpando in Roma l' anno 1508., ed in Magonza l' anno 1614., ed a lui fu anche attribuita nel T. v. P. 111. della Biblioteca de' PP. di edizione di Colonia. 1618. Sotto nome di Aimone Vescovo Alberstatese si era prima stampata in Parigi l' anno 1556. in 8., . questa edizione anche qui abbiamo, e chiaramente a lui l'attribuisce Fulberto Vescovo Carnotese . Tuttoche però Carlo le Cointe ( Annal. Ecclef. Franc. T.1. pag. 117.) con forti argomenti, che vanno a distrugger quelli del Villalpando, provi non essere di Remigio di Rheims , e il Bellarmino ( De Scrips. Ecclef. V. Rhemigius pag. mihi 303. & sequ.) la creda più tosto d' Aimone accennato, Aubertino però (lib. de Euch. pag. 886. & alibi ) con valevoli ragioni dimostra esser parto di Remigio Antissiodorese, o sia d' Auxerre Monaco . Ufferio l'ascrive a Remigio Arcivescovo di

Lione. Guglielmo Cave, benchè ove parla di questo Remigio Arcivescovo (Script. Ecclef. bift. litt. ) dica. che questo Comentario Haymoni vulgo, ac potiori quidem jure tribuitur, pure trattando di Remigio di Rheims, e dell' Antiffiodorese, di quest' ultimo giudica dover effere, dicendo: Rellius igitur Remigio nostro adjudicatur, scordandosi di quel, che avea. detto prima; anzi con manifesto sbaglio soggiunge: Sub cujus ( Remigio d' Auxerre ) proinde nomine prodiit in Bibliotheca PP. Colonienfi 1618. , quando in essa da me teste riferita' si attribuisce al Remese, con recarsi secondo il MS. del Monastero di S. Cecilia di Roma in Transfevere stampato dal Villalpando, e colla di lui lunga prefazione, in cui si prova essere del medesimo. Le due parole secundum Remigium del nofiro Catalogo, che doveano andare dopo exposicione, sono aggiunte in margine di lettera più minuta .

Item psalterium unum fratris bonosrij. Item psalterium unum parvi voluminis. Item liber unus qui dicitur Speculum. incipit. Quoniam ut (92).

(92) Tra le opere di S. Agossimo due ve ne sono chiamate Speculum, niuna delle quali comincia come il nostro Codice; la prima, che va stampata nel T. 151. delle di lui opere dell' edizione de' nostri PP. Maurini, comincia: 2nis ignorat, l'altra, ch' è una delle suppossitizie nell' Appendice del T. v1., e che dec attribuirsi ad Alcuino, à il suo principio: Adesso mibi. Ve ne à un' altra tra queste spurie nel Tomo medesimo, che s' intitola: Speculum peccatorii, e comincia: 2uniam Cavissime in via bujus seculi sugientis sumit, che ne aveche è lo stello cominciamento del nostro.

ilro . Non trovo altro libro , che abbia il folo titolo di Speculum, fuorche un altro di S. Bernardo di Chiaravalle riferito dal Montfaucon (Bibl. Bibl. pag. 687.); ma non ne fo il principio, quando non sia lo Speculum Monachorum, ch' è opera di Amolfo Monaco de Bueriis, e che comincia Si quis (V. T. v. Operum S. Bernardi edit, Maur. pag. mibi 888.) ; e perciò foggiungo una mia congettura: Il Daumio ( apud Ittiginm de Bibl. & Catenis PP. pag. 550.) tra' libri, che dice aver potuto aver luogo nella Biblioteca de' PP., annovera Speculum Ecclefia, five Sermones tam de tempore ; quam de Santis Honorii Augustodunensis, quos Colonienses jactantes se omnia Honorii opera edere, omiserunt, nescio an & Lugdunenses . Ne' MSS. della Biblioteca de' noftri PP. di S. Maria Maddalena di Messina notai un libro col titolo Sermones; il qual comincia: In nomine sante & individue summeque trinitatis incipit de deo G decem nominibus divinis fecundum yfidorum. Quoniam ut teftatur beatus Juannes de. Sarebbero mai forse quetti i Sermoni , che chiamansi anche Speculum Ecclesia, e che anno il principio del Speculum del noftro Catalogo ? Finalmente è da avvertirfi, che tra'libri dati a questo Monastero dal Giudice Fazio di Fazio. che si riferiranno più fotto, trovo lo stesso titolo, ma fenza notarsi il principio : Item libri unius, qui dicitur Speculum ; e potrebbe essere qualche libro di legge, come fono la maggior parte degli altri, e forse quel di Durante Speculum juris .

Item liber unus sermonalis . incipit Diliges. Item liber unus apocalipsis cum tabulis. Item quaternus unus artis mufice . Item pfalterium unum fr. angeli (93) .. (93) Due

(93) Due Angeli nella Cronica io trovo oltre l'Abate Senisioned un Fr. Angelo de Frailla Converso venuto co'primi Monaci. Uno è Fr. Angelus de Lipari, e l'altro de Marsino, ad un de'quali apparteneva questo Salterio.

Item liber de diverfis exemplis (94) qui încipit Filius sapiens.

(94) Nella Vaticana tra' libri della Regina di Svezia il Cod. 1356. (ap. Montf. l. c. pag. 44.) porta il titolo: Anonymus Summa Exemplorum . Nell' Ambroliana (ib. pag. 522.) vi sono due copie in carta bombicina dell' opera : Sicconis Dolentani liber exemplorum . Il principio di alcuno di questi o di altri codici, s'è lo stesso, che il nostro, potrebbe istruirci di questo libro. Di Fr. Giovanni di S. Geminiano dell' Ordine de' Predicatori , che visse alla metà del secolo xiii. , e su colui, dalla cui fantità , ed eloquenza fu mosso S. Tomaso d' Aquino ad abbracciar l'abito Domenicano, abbiamo noi la Summa de Exemplis ac similizudinibut verum della stampa de' fratelli de' Gregori in Venezia l'anno 1497. in 4., ma ne alcuno de tre Prologhi, che premettonsi all' Opera, ne l'opera stella, ch' è fatta ad alfabeto, à quel principio.

Item liber lamentacionum expositarum (95).

(95) V. fopra alla nota (48).

Item liber unus sermonum beati bernardi. incipit Quod diversis (96).

Opusc. Sic. To. XII. L (96)

(96) E' questo il Sermone VIII. De diversis affectionikus, vel statibus, quibus anima est sub Deo, il di cui principio e: Quad diversis mominibus oci. Nella-Biblioteca de' PP. si attribusice a Guerrico Abate Igniacese; ma il Mabillon nella Prefazione del T. IIIdile Opere di S. Bernardo prova a chiare note esse opera di esso Santo.

Item breviarium unum . incipit Ecces dies v. (97).

(97) Ecce dies veniune parole del cap. 23. di Geremia . che fono oggi il Capitolo di Terza della Feria 2. doc po la 1. Domenica dell' Avvento, Nel libro in pergamena fovracitato nella n. (2) della Cattedrale di Palermo, in cui si prescrivono i Capitoli in tutto l' anno, è assegnato per Capitolo alle Laudi di tutti gli Uffici feriali, incominciando dalla Feria 2. dopo la 1. Domenica dell' Avvento fino al giorno, in cui cominciano le maggiori antifone O ( De Johanne de Divin. Sicul. Off. pag. 173. ). Nell' Inventario del Tesoro di S. Paolo di Londra ( Minaflicon Anglicanum T. 111. pag. 322. fi trova: Item Antiphonavium quintum. quod fuit Willielmi Episcopi , novum & de bona litera bene notatum, nullo præmisso incipit Ecces dies . E appresso (pag. 324.) Item Capitularium pramissis quibusdam Evangeliis, & Kalendariis; incipiens Ecce dies veniunt, litera. de rubro, interius florata de azorio, & viridi, & finit in Oratione: Omnipotens dominator Christus . E finalmente altro libro (pag. 325. l. c. ), che à quelto titolo : Item liber ordinarii H. de Cornbulle Decani fecundum Albericum, per cumdem in aliquo emendatur, qui babes

bet Kalendarium in principio; incipit: Ecce dies veniunt, & continet Capitularium, & Collectarium, Autiphovarium, & ympnarium, & finit in ympno Rerum Deut, & Pfalterium imponitur, de novo affigitur per cathenam in Vestibulo.

Item officium beate marie parvi voluminis cum tabulis (98).

(98) Di questi usici della Madonna, di cui in questo Catalogo se ne riporta un gran numero, ne son rimasti alcuni, e due altri con pregevolissime minsature nessono stati in questi ultimi anni rigalati al nostro Musso, uno dal nostro Monsgror Requesens Vescavo di Siracusa professo amantissimo di questo Monastero, acui si deve il principio di questa nuova Libreria, e l'altro dal non meno assezionato Sacerdote D. Andrea, Vicari del Borgetto Professore di Medico di quella nosta carra e la questi, e quelli sonatuti in pergamena.

Item aliud officium beate marie parvi vo-

Item cantica canticorum beati bernardi.

(99) O perchè i Sermoni di S. Bernardo fopra la Cantica fono folamente fopra i tre primi capi di esta, si dicequil non est totam opus (parole aggiunte in margine di diverso carattere), o perchè nè anche questi erano interi nel nostro Codice.

60.00

\* Items

Item liber unus decreti (100) sine glosis

(100) E' questo il Decreto di Graziano, e aggiunto di minor carattere sono le ultime tre parole. Non vi è quasi antica Libreria di Codici MSS, in cui non vi siano parecchie copie di esso Decreto.

Item liber sequenciarum antiquarum no-

(101) Vedi sopra alla n. (28) .

Item liber unus ymnarij (102):

(102) Quel, che fopra è flato detto liber ymmorum, qui dicesi ymmariu; sotto qual nome veniva appunto prefeo gli Antichi il libro degl' Inni al dir di Gennadio (in Catal. Virorum illustrium cap. xLVII.). Un simil libro si riporta nel I. 11. delle Opere del Card. Tomasi, cavato da antichissimi codici MSS. delle Biblioteche. Varicana, e Vallicellana.

Item liber unus fermonalis qui est fr. Antonij episcopi (103) qui incipit. Vidi afsictionem.

(103) Questo Antonio Vescovo non potendo estere S. Antonino di Firenze, che era appena nato, quando su scritto il nostro Catalogo, non saprei qual sosse, e desidero migliori lumi.

Item psalterium parvi voluminis: corruptum (104).

(104) O malmenato, e sdruscito era il libro; o malamente tradotto il Salterio.

Item liber unus medicine. incipiens Dolor capitis.

Item liber unus evangeliorum incipiens Liber generacionis (105).

(105) E' questo il principio dell' Evangelio di S.Matteo-

Item psalterium unum cum laminis ereis. Item liber unus motestorum (106).

(106) V. fopra alla nota (90).

Item Jumma raymundina (107) parvi voluminis.

(107) Di questa Somma di S. Raimondo di Penasort dice l'Altamura (Bibliotheca Dominicana pag. 41.) Suasu nospri P. Fr. Sueri, sive Sugerii primi Moderatoris illius Provincie (Aragoniae) a4 informationem, & directionem fratrum, & omnium audientium confesiones composite sunnam de casibus almadum nitlem, quam Sunnam Raymundi appellant; e appresso (Append. ad Bibl. Dominic. pag. 443.) Sun-

ma Raymundina cum effet audientibus confessiones (ut dicit Henricus Gaudanensis) valde neceffaria, adeo olim erat vulgata, ut a nemine ignoraretur . . . . Summam iflam S. Raymundi S. Antoninus , alique viri docti magnopere commendarunt, quam & Raymundinam appellavere. E infatti innumerabili copie se ne fecero. Oltre di quelle molte, che in questo nothro Indice se ne rammentano, nella Biblioteca Cesarea di Vienna (ap. Montf. Bibl. Bibl. pag. 134.) n. 131. 132. 133. v'à Magistri Raymundi O. P. Summa de penitentia & matrimonio, & alia - 134 Summa Canonum Panitentialium vel Summa Confessorum; in quella del Monastero di S. Audeno di Roven. (ib. pag. 1239.) Summa Raymundina five Rubrica Cafuum; in quella della Cattedrale di Mets ( ib. pag. 1383.) 303. Fr. Raymundi Ord. Præd. Summa de Cafibus ad confcientiam pertinentibus in pergamena. Anche in pergamena ve ne fon due nella Biblioteca. Lorenziana de' Medici di Firenze ; cioè (ib. pag. 290.) nel Pl. xxIv. vi. membr. Magistri Raymundi Ord. Prad. Samma rerum moralium; vii. membr. Ejufdem summa eadem sed copiosior. Evvi anche nella Biblioteca di Cefena (Possevin. Appar. Sac. T. 111. in Catalogopag. 135.), e nella Eilsbergefe (ib. pag. 145.); fenza rapportare ora le molte della Vaticana, e di tante altre Biblioteche .

Item diurnale unum parvi voluminis vetus (108),

(108) Del Diurnale ò parlato fopra alla n. (35), cui devo aggiungere, che nel fignificato da me concepito v'à nella Biblioteca del Barone de Crassier de Liege (apud

(apud Montf.l.c.pag.607.) un libro col titolo: Diurnale ad boras canonicas nitide scriptum seculo xIV. vel XV.

Item quaternum unum notatum. incipit Dominus vobiscum.

Item psalterium unum quod scripsit fr. gregorius (199).

(109) Quel Fr. Gregorio, che scrisse, come si è detto, una Bibbia, ed un Messale.

Item pfalterium unum quod tenet fr. p. 6. (110).

(110) Naturalmente s' intende qui Fr. Paolo Bello, uno de' fei primi Monaei, di cui si è parlato sopra alla nota (8).

Item pfalterium unum cum tabulis.

Item psalterium unum cum tabulis in quo sunt depicti aliqui sancti parvi voluminis.

Item officium unum fancte Mirie.

Item liber unus parvi voluminis quem ; tenet fr. Iacobellus.

Item liber unus officij beste Marie quem tenet fr. Tadeus.

Item liber unus officij beate Marie quem tenet fr. Nicolosius.

Item officium beate Marie quod tenet fr. leonardus J. (111).

(111) Cioè

(111) Cioè Junior; ciò, che si vede dall' esservi appresso Fr. Leonardus Senior.

Item quaternus unus quem tenet fr. leonardus senior officis beate Marie.

Item pfalterium unum quod tenet fr. ni-

colaus .

Item liber unus officij beate Marie quem.

Item liber unus officij sancte Marie quem

tenet fr. Andreas cum tabulis.

Item liber unus officij sancte Marie 'quem tenet fr. Nardus.

Item liber unus beate Marie quem tenet fr. Christoforus (112).

(112) Qui l'abbreviatura è alla greca Xgoforus.

Item liber unus qui dicitur de vicijs & virtutibus vulgariter scriptum. incipit. Ki-fli su (113).

(113) Un' opera de vitiii, Ö virtutibus, Ö ordinepanitentium ferifie Elitzario Vescovo di Cambray indirizzata ad Ebone Arcivescovo di Rheims, che si vede stampata nel T. v. della Biblioteca de' PP. di edizione di Parigi del 1654. e nelle antiche Lezioni del Canisso di stampa d' Ingolstad anche nel T. v., shenchè oggi nella nuova edizione di Amsterdam del 1725; colle osservazioni di Jacopo Basnagio sia nella P. 11.

del 11. Tomo . Fu essa dal Canisso trascritta da uno degli antichi Codici della Biblioteca del celebre nostro Monastero di S. Gallo, de' quali il Catalogo de' MSS. vien rapportato dal Possevino (Appar. Sac. T. 111. in. App. pag. 142.). Diversa da questa è la nostra, ch' era scritta in volgare, o sia in lingua Siciliana, ed è il Suo principio : Chisti su, cioè Questi Sono, non cominciando, come dovrebbe esfere, se fosse la stessa, quella d' Alitgario : Hec funt , ma Quamvis originalia . Un simil titolo doveano allora avere tanti altri libri , quando era costume di scrivere Penitenziali , cioè libri di penitenza da darsi secondo i canoni a' diversi peccati, o vizj. Ciò conferma l'offervazione, che fa-Basnagio a questo libro d' Alitgario , la quale cost comincia: Habentur bic plurimi panitentiales libelli ( seguendone degli altri dopo di questo nell' opera del Canisio), quorum frequens fuit ufns seculis media etatis . Dicuntur penitentiales libri , qui penas explicant unicuique crimini fecundum canones infligendas &c. Nel Volume 106. della Biblioteca della Regina di Svezia nella Vaticana (apud Montfaucon Bibl. Bibl. pag. 16.) fi trova : Anonymi tractatus de virtutibus & vitiis; e nel vol. 1568. l'opera di Smaragdo Diadema Monachorum, di cui appresso occorrerà di favellarsi, à anche lo stesso titolo, leggendosi (ib. pag. 50.) tra gli altri opuscoli di esso voluma: Smarayd: Diadema Monachorum, seu de vitiis & virtu-. tibus ; in quella del Cardinal Ottobono ( ib.pag. 183. ) fi rinvengono i codici : Cafarii de virtutibus , & vitiis 400- annorum, e Bernardi de vitiis & virtutibus 300. annorum . Il Cod. 499. della Libreria di Monte Casino ( ib. pag. 229. ) è Traffatus de vitiis & virsutibus anonymi; il 506. Dialogus inter bominem interiorem , & exteriorem de virtutibus & vitiis ; e

Opufe Sic. To. XII.

il 511. Trattatus de vitiis & virtutibus; il 514. Tra-Etatus de vitiis & virtutibus anonymi, e lo flesso il 515. Nel Cod. 1840. della Biblioteca Bodlejana (ib. pag. 255. ) classe vi. Alcuini de virtutibus & vitiis. Nella Reale di Parigi, o sia nel Catalogo de MSS. di S. Marziale di Limoges uniti ora alla medesima (ib. pag. 1039.) n. 147. Tractatus de virtutibus . & vitiis ex fententiis PP. collectus , e nella fteffa. Reale 2382. (ib. pag. 732.) Antiochi de virtutibus & vitiis; e in quella del Card. Rodolfo nella stessa. Regia 72. (ib. pag. 772.) Bafilius de virtutibus & vitiis . Nella Biblioteca Cottoniana (ib. pag. 640.) Aurelii prudentii de virtutibus & vitiis . Nelia Biblioteca Afcetica de' PP. ( apud Ittigium De Bibl. & Catenis PP. p. 365.) nel T. III. v'à Epbremi traffa. tas de virtutibus & vitiis , ch' è anche stampato tra. le opere del Santo nel T. 1. dell'edizione Vossiana. Autonio fovranomato Melissa, che visse nel 1x. o x. fecolo Monaco Greco scrisse un'opera con questo titolo: Libri duo locorum communium fententiarum de virtutibus & vitiis, che fu impresso in Parigi l'anno 1575. e nel 4580., e va anche inferito nel T. v. della Biblioteca de' PP. di edizione di Parigi . V. Bellarmin. & Cave ( De Script. Ecclefiaft. ) . Finalmente nel Catalogo de' libri della mottra Cattedrale di Palermo, riportato dal P. Amato ( De Principe Templo Panermitano pag. 421.) il secondo à lo stello titolo des vitiis & virtutibus , libro , ch' era ffato , come in esto si legge, di un Canonico di Santa Maria in. Translevere .

Item liber unus de sermonibus, incipiens Venite filij.

114778

Item pfalterium unum cum tabulis qued

tenet fr. Dominicus .

Item liber unus in que est pfalterium & diurnale cum tabulis quem tenet fr. benedi-Elus Ju. (114).

### (114) Cioc Junior -

Item officium unum beate Marie quod tenet fr. dyonisius.

Item officium Sancte Marie quod tenet fr.

philippus .

Item officium beate Marie quod tenet fr. Rogerius.

Item officium beate Marie quod tenet fr.

Item liber unus gradualis notatus parvit

Item liber unus novi testamenti cum ta-

Item diurnale unum coquine (115) .

(115) Benche questo Diurnale destinato alla Cucina.

par, che doveste estere un libro, o un giornale de conti delle cottidiane spese, che in esta si faccano pel
vitto; pure perchè in questo Catalogo niun altro di
simili libri di ragioni ritrovo, credo, che sosse più tosto un libro di falmi, e di prazioni, come si è detto
degli altri, destinato a quel luogo, ove incessante
M a

mente si usava la Salmodia, nè solea sentirsi altro mormorlo, che quello de' Salmi secondo le consucutationi monastiche ( Disciplina Farsensu c. 21. pag. 103., S. Benigni Consuetud. MS. c. 35. & alia).

Item psalterium unum parvi voluminis cum diurnali quod tenet fr. pinus.

Item psalterium unum quod tenet fr. Joannes de lapi (116).

(116) Questo è l'unico Monaco, a cui nel presente Catalogo è dato il cognome, forse per distinguerlo tratanti Giovanni. Per altro nella Cronica non lo trovo notato; e rinvengo solo un testamento di Roberto de Lapi Trapanese a favore del Monastero l'anno 1389.

Item breviale unum parvi voluminis non sotum ordinis cisterciensis (117).

(117) Ecco un altro libro dell' Ordine di Cisterzio, che era senz'altro dell' Ustica.

Item quaternus unus evangeliorum:
Item liber unus cum tabulis qui fuit Judicis facij (118) incipiens In nomine domini nostri.

(118) Il Giudice Fazio di Fazio Dottore di Legge Palermitano fu uno de più infigni Benefattori di questo MoMonastero. Egli nell' anno 1382. facendo il suo Testamento per mano di Notar Pietro di Nicolò (in charta membr. Archivii) costitul universale erede il nostro Monastero nella metà di tutti i suoi beni, eccettuandone i legati; e l' altra metà, che alla moglicViolante spettava, su anch' esta nel 1401. dalla medessima donata allo stesso monastero. Or tra questi beni, tra' quali oltre molte case, e terre vi surono
principalmente i due gran poderi della Cisana, edi Cinisti Casale oggi abitato da più di 3000 anime, e la Tonnara dell' Orfa, vi erano moltsimi libri, che dall' Inventario ereditario fatto l' anno 1383per lo stesso Notar Pietro di Nicolò (charta membranArch.) voglio qui trasservere:

" Item infrascriptorum librorum legalium , & alia-, rum scripturarum dicti quondam defuncti , videlicet:

,, Item libri unius vocati Codicis .

, Item libri unius vocati Innocentii .

,, Item libri unius vocati Digelli veteris , qui incipit Quoniam Reipublice

", Item libri unius vocati Usus pheudorum qui incipit Quia de feudis.

" Item libri unius vocati Constitucionum Regni qui

" incipit Post mundi machinam .

" Item libri unius vocati Digesti Novi qui incipit " Dotis causa.

" Item libri unius vocati Lectura Dini super regulis " juris qui incipit Premissis casibus.

35 Item libri unius vocati Summa Azonis qui incipit 25 Cum invencione sciencie

3, Item libri unius vocati Summa Guglielmi Duran-11 tis qui incipit Reyerendo in Christo Patri

", îtem libri unius vetufiisimi vocati Lectura Di-", ni super Inforziato & super Digesto qui incipit "Quo-

, Quoniam nefanda hominum calliditas.

, Item libri unius vocati Decretalis qui incipit Gre-

" Item libri unius vocati Instituta .

" Item libri unius vocati Lectura Domini Jacobi de " Buctigariis qui incipit Ad evidentiorem intellectum.

,, Item libri unius qui incipit Si considerarem scien-

" cie & ingenii brevitatem .

,, Item libri unius vocati Lectura Guglielmi de Cu-,, neo ,, (questo par , che sia il libro , di cui parliamo , che à quel principio ) ,, qui incipit In nomine ,, domini amen.

" Item libri unius vocati Summa Goffredi qui inci-

" pit Glossarum diversitas.

,, Item libri unius vocari Lectura fuper Regulis ju-

, Item libri unius vocati Additiones Dini fuper In-

, fortiato qui incipit Soluto matrimonio.

", îtem libri unius vocati Libellus domini Goffredi, Beneventani ", (1ra' libri , che diedero i Fedecommifari del Nob. Pietro Garfia de Santafide per li 420. fiorini d' oro , ch' egli lego prima di morie alla Metropolitana di Pulermo, come cofta dall' atto di ricevo de 21 di Giugno del 1306., rogata pegli atti di Notar Lorenzo di Monna Palermita o, confervato in pergamena con due figilli pendenti mell' Aula del Teforo di detto Duomo, trovo Summan Goffridi Beneventani) ", qui incipit Cum su- per attonibus omnibus.

, Item libri unius vocati Diverse Lecture qui inci-

pit Et unum &c.

, Item libri unius vocati Solutiones domini Jacobi de Belvisio qui incipit De Justitia & jure .

, Item libri unius vocati Expositio libri usus pheu-

95

dorum qui incipit Faciendi plures libros .

",) Item libri unius qui incipit in rubro De initiis.
", Item libri unius vocati Libellus proemii ad fum", mam arboris actionum qui incipit Quoniam ut ait

, Seneca.

" Item libri unius vocati Summa domini Joannis de " Branofco qui incipit Ego Joannes de Blandossio

, Item libri unius legalis excaternati .
, Item libri unius vocati Textus constitutionum qui

, incipit Post mundi machinam . .

" Item libri unius vocati Speculum .

" Item libri unius vocati Digestum novum

, Item libri unius vocati Chinus .
, Item libri unius vocati Digestum veterum .

,, Item libri unius grammaticalis vocati Ugutio

n fitutiones edite per Regem Jacobum.

» prum est.

" Item libri unius parvi qui incipit Initio medio &

, fine.

" Item libri unius parvi qui incipit Quintus Mu-

, trus.
,, Item libri unius parvi vocati Confuetudines Pa-

,, item libri unius parvi vocati Contuctudines Pa-,, normi. ,, Item libri unius parvi de cartis bombicinis qui in-

,, ciplt De Justitia & jure

" Item libri unius parvi de eifdem carris bombicinis " qui incipit Queritur utrum confuetudo loci

33 Item fibri unius de eisdem cartis qui incipit De 33 naturali & liberali causa.

" Item libri unius de cifdem cartis qui incipit Quid

"Item

" Item libri unius de eisdem cartis qui incipie Cum , plures libelli .

" Item libri unius parvi qui incipit Quia propter. , Item libri unius parvi de eisdem cartis bombicinis

" qui incipit Quoniam scire tempora.

, Item libri unius qui incipit Utriufque temporis ,, . Questi sono i libri espressi nell' Inventario, che ò voluto tutto trascrivere, dovendo riuscir grato spezialmente a' Leggisti una tal notizia. Di essi fattasene la divisione buonariamente tra'l Monastero, e la Signora Violante rimalta vedova del Fazio, rimettendosi le parti all' arbitrio del Giudice Federigo de Vaccarellis, come dicesi nello Stromento della divisione degli altri beni fatto per lo stesso Notar di Nicolò (in... charta membr. Archiv. 18. Jul. v1. Ind. 1383.) molti ne rima sero al Monastero, che l' anno di appresso volendo fare l' Inventario di tutti i libri propri di questa... Cafa, li fece scrivere in questo Catalogo. Uno di esfi, come qui si dice, fu il presente Codice, che dal suo cominciamento si vede dover essere Lessura Gulielmi de Cuneo; ch' è l' unico libro, che nel testè riferito Inventario comincia: In nomine domini. Con questo nome un Religioso dell' Ordine de' Predicatori, che in dieci libri raccolse da i SS. PP. varie dottrine, e intitolò il suo libro Florigerum ( credo più tosto Flovilegium ) theologia riporta il Possevino (Appar. Sac. T. I. pag. 610. ). L' Altamura non reca mella fua-Biblioteca Domenicana detto Autore; ne quel, che chiama Gulielmus Conneus, fece simile opera. Solamente l' Echard ( Biblioth. Ord. Prad. Tom. 1. fol. 695.) riporta di Gulielmo de Gonnato (foggiungendo corrupse a Possevino de Cuneo, sive Cuneas) 21cuni trattati speculativi , e morali , che son senz'altro quel Florilegium. Ma credo io più presto essere

il nostro un libro di legge, come sono nella maggior parte questi di Fazio; e appunto Guglielmo de Cunio Franzeie (non Regolare), che sioriar l'anno 1310., varie opere legali scriste, che riporta il Geferero con le aggiunte del Simlero, e del Frisso (Bibiutheca Instit. & collecta Tiguri 1583.) dicendo: Guilbelmus de Cunio natione Gullus scripsis super si veteri ili. 24. super codice quoque si so, super 1. & 11. Cod. de Exemptionibus, de Mineribus, de Securitate. Clarui anno Domini 1310. Una di queste opere dovette essere quel libro, di cui si favella.

Item quaternus unus de translacione san-Ete agathe (119).

(119) La traslazione di S. Agata fu scritta, ed è opera di Maurizio Abate nostro Benedittino Vescovo di Catania, che governò quella Chiesa dal 1124. in poi, ed è riportata dal P. Ottavio Gaetano (de Visis SS. Siculorum T. 1. pag. 53.), e dal Pirri (Notitia Eccles. Catan. ad hunc annum).

Item quaternus unus de Institucione cruciserorum Virginis Marie (120).

(120) I Religiofi Crociati, o fiano Crociferi in Italia fono stati fondati verso l' anno 1160. fotto il Pontificato d' Alessandro III., il quale diede loro le Regole, e le Cossituzioni, e Clemente IV.-ordinò, che
il primo Monastero, e Capo dell' Ordine fosse in Bologna a S. Maria di Morello, d' onde io credo che si
chiamino nel nostro Codice Crociferi Virginis MaOpusc. Sic. 70. XII.

N ric.

nie, e come queil' lilituto era molto decaduto nel x1v. e xv. secolo, furon dati i Monasteri in commenda; e benché poi Pio V. abbia rillabilito l' Ordine circa l' anno 1568., pure nel 1656. Alessandro VII. l' aboli. In Francia, e ne' Paess Bassi vi su anche quest' Ordine istituito nel 1211. da Teodoro di Celles. Finalmente i Crociati, o Crociferi con la stella in Boemia furono fondati verso l' anno 1237. Vedi il Mauroly (Mare Oceanum Religiosum), il Calmet (Sommario degli Ordini Religiosi nel sine del T. 11. de' Comentori sopra la Regola di S. Benedetto) ed altri. Di alcuno di questi Ordini, e naturalmente dell' istituzione di quello d' Italia parla il nostro libro, di cui ne'tra le sampe, ne'tra MSS. mi è riuscito di trovarne altro simile.

Item quaternus unus de testamento misse (121) cum lamentacione Jeremie.

(121) Nè anche altro libro con simil titolo, per quante diligenze abbia fatte, rinvenire ò potuto. De Siccrificio, de Osficio, de Mysferio Misso, e simili ve ne son parecchi dapertutto, ma libro de Testamento Misso, no ò potuto trovame alcuno. Già si capisce abbastanza, che il significato debba ester lo secto, rinnovandos per la Messa il Sacrisizio del Calvario, e dicendos novi de atenii Testamenti mysferium; ma mi sarebbe piaciuto di trovar l' Autore, e l'idea più precisa dell' Opera. Noi ne avevamo tre copie, come si vede da quella, che a questa immediatamente succede, e da un' altra, che si riporter in appresso.

Item

Item quaternus alius de testamento misse.
Item psalterium unum vetus usque ad benedixisti.

Item liber unus fine tabulis legalis (122) non totus.

(122) Questo libro di legge non è inverisimile, che sia stato uno di que' donati dal Giudice di Fazio.

Item liber unus vetus in quo funt quatuor libri regum cum lictera longobarda (123).

(123) V. fopra alla nota (63).

Item liber unus sequenciarum (124) no-

(124) V. fopra alla nota (28).

Item liber unus Evangeliorum mixtus cum cartis bombicinis (125).

(125) Questo è il primo libro, in cui si accenna la carta di bambagia, nella quale era scritto. Quando questa carta bombycina, o sia bambagia, cioè di bambagia, o cotone al dire del Chambers (Ciclop. o Dizion. delle Arti, e delle Scienze V. Carta) s' introdusse in Europa, cominciò a fare andare in distro il papiro antico. Da 500. anni e più la credette.

inventata il Mabillon ( de Re diplomat. pag. 39.) da 600. anni il Montfaucon ( Palaogr. Gr. l. 1. c. 2. pag. 17. & feq. ) Nella Biblioteca Regia di Parigi vi fon de' MSS, in tal carta, che si credono del x. fecolo; e noi in Sicilia ne sappiamo l' uso quasi comune nell' x-1. e nel principio del x11., come può vedersi da un diploma Greco del Re Ruggieri degli anni del Mondo 6653., o sia di Cristo 1145., col quale conferma al Monastero di S. Filippo di Fragalà tutti i privilegi concessigli da' Predecessori ( apud Pirri Sicil. Sacra lib. 4. Notit. 12. pag. mibi 91. & sequ. ) facendoli rinuovare, e trascrivere in pergamena, quando erano prima scritti in bambagina. In esto si dice: Aliud sigillum monstrasti bullam babens plumbeam a gloriofissimo Regno nostro factum, O concessum anno ab initio Mundi 6620. ( di Cristo 1112.) ind. 5. de carta cuttunea in pergamenum renovavimus ..... Monstrasti nobis sigillum aliud ex carta cuttunea factum anno a mundi creatione 6610 (di Critto 1102.) quod renovavimus in pergamenum ..... Aliud sigillum monstrasti nobis bulla plumbea a Regno nostro, & a Matre nostra concessum anno a Mundi Creatione 6628: ( di Crifto 1120.) cujus scripto continetur, quod venit Gregorius Abas S. Philippi ad Meffanam petens , ut quod babebat figillum vetus cuttuneum fibi renovaremus, quod fecerat Abbatia pater noster bona memoria in anno 6605. (di Cristo 1097.) cujus scripto continetur Cc. Negli anni dunque di Cristo 1112. 1102.; ed anche 1097., cioè sul fine dell' x1. secolo era in uso per gli diplomi la carta di bambagia, come lo craanche per li libri , de' quali moltissimi qui se ne riferiranno in apprello.

Items

Item quaternus unus de institucione friderici Imperatoris (126).

(126) Il nome d'Ifituzione par, che fignifichi Istruzione, e che esser dovrebbe un libro, che dà la maniera di regolar quell' Imperatore o negli studi, o nella pietà, e ne' costumi, o finalmente nel governo; giacche si sa, cha Federico II. Imperatore, e Re di Sicilia fu un insigne Principe bene ammaestrato, . che Salomone quondam Magistro al dir del Mongitore (Bibl. Sicula V. Federicus Imp. II., & Sicilia Rex) Salomonis Regis sapientiam amulatus est . Potrebbe anche dire la maniera, con cui Federigo fu eletto, e innalzato all' Impero, lo che potrebbe essere un pezzo della Storia di Pietro delle Vigne > che fece Commentaria bistorica de rebus gestis Friderici Imperatoris, che si trovano MSS- nella Vaticana nel Cod. 5985. ( ap. Montfaucon Bibl. Bibl. pag. 121.). Ma niente trovando di sode notizie, che alludano a quesse idee , temo più tosto , che per isbaglio fiasi scritto Institutione per Constitutione; c> delle Costituzioni di esso trovo nella Biblioteca della Regina di Svezia nella Vaticana il Cod. 1178. Frederici Imperatoris Constitutiones Siculæ factæ anno 1231. (ibid. pag. 39. ), e in quella d' Alesfandro Petavio nella medesima Vaticana Frederici Imperatoris Constitutiones Cod. 386. (Ib. pag. 93.) Queste insieme con quelle de' Normanni distribuite in tre libri vanno col titolo di Constituiiones Regni Sicilia.

Item liber unus vetus, incipiens Ut mo-

Item

Item fumma una guidonis (127) de plana musica.

(127) Guidone nato in Arezzo due libri fece di Musica uno in profa, e l' altro in versi, che non sono stampati. Monaco, ed Abate del Monastero della Croce di S. Leufredo dell' Ordine Benedittino lo diffe il Tritemio ( de Script. Eccl. pag. mihi 262. ), aggiungendo d' aver egli scritto un trattato de corpore, O Sanguine domini contro Berengario Cherico della Chiefa Turonese, e nello stesso errore caddero il Gesnero, l' Eisingrenio, il Dupinio, e quanti altri Scrittori fuori d' Italia di Iui parlarono; giacchè si sa, ch'egli visse gran tempo prima di Berengario , nè mai fu Monaco in Francia ov' è il Monastero della Croce di S. Leufredo . Il Possevino anche sbaglia, e con lui l' Oudino non già, quando lo dicono Monaco di Santa Croce di Fonte Avellana Monastero de' FP. Camaldolesi, come si prova d'essere stato nel Tomo II. degli eruditifimi Annali Camaldolefi (pag. 46. & fequ. ad an. 1034.), ma perchè credono detto Monastero esfere nella Toscana vicino ad Arezzo, quando è desso nella Marca d' Ancona . Altri lo voglion prima Monaco di Pomposa presso Ravenna, anzi ivi Abate; nello che s' ingannano; imperciocchè che in quel Monastero sia stato chiamato dall' Abate di Pomposa, per istruire i Monaci nel canto, come S. Pier Damiano l' istrul nelle lettere; egli è certo, e si vede dall' epistole del Guido medesimo; ma non fu ivi Abate, come me ne afficura per lettera in data di Roma a 24. Luglio di quell' anno 1770. il dotto P. Abate, ed oggi Procurator Generale della Congregazione Cafinefe D. Pietro Paolo Ginanni tanto beneme-

rito, e tanto confapevole della fua storia patria, soggiungendomi, che l'equivoco è nato, perchè l' Abate di Pomposa era S. Guido del nome istesso, ma liverso dal nostro Aretino . Che in S. Croce di Avella-1a sia stato Abate si cava da parecchie autorità riferite negli accennati Annali Camaldolesi (loc. cit.). Quanto sia stato perito nella Musica, non vi è Autore, che non ne parli, e basta addurre l' ultimo nostro Scrittore Benedittino P. Magnoaldo Ziegelbaver, il quale ( Hiftor. Liter. Ordinis S. Benedicti T. II. pag. 343.) così dice: At enim palmam in arte mufica. boc seculo (x1.) omnibus præripuit Guido Aretinus a Patria Orbe Aretio in Hetruria cognominatus Monachus Canobii Pompofiani prope Ravennam in Ducatu Ferrariensi circa annum Christi 1024. Hic Jonos omnes, seu gradus, per quos fit vocis ascensus, of descensus in Musica, bis voculis expressit ut re mi fa fol la, quas fumpfit ex primis fyllabis bemiflichiorum hymni S. Joannis Baptista .

", Ve queant laxis resonare fibris , Mira gestorum samuli tuorum

, Solve polluti labii reatum &c.

Nella Biblioteca della Regina di Svezia nella Vaticana v'à 1991. Gaidonii Dialogus de Musica; 1992-Guidonis liber de Musica (apud Montfaucon Bibl. Bibl. pag. 58.); in quella di Alessandro Petavio nella stella Vaticana (ib. pag. 91)-839, 1029-1273; 1340. Guidonis Augensia Aretini libri de Musica. Nella Lorenziana di Firenze Musica secundum distra-Guidonis nel Banco xxix (ib. pag. 300.), ed in.s. altre.

Item quaternus unus incipiens Memorare novissima tua.

Item quaternus unus notatus în quo sunt aliqua Responsoria (128).

(128) Il libro, in cui sono i Responsori dell' Usizio, in alcuni luoghi si chiama Responsorium; anzi così chiamasti alle volte l'Antisonario dice il Durante (Rationale divinor. off. lib. 6. cap. 24. & 25.) con queste parole: In plerisque tamen locis liber isle (Antiphonarius) Responsorium a responsorii: que ibidem continentur, appellatur.

Item quaternus unus notatus in quo sunt Invitatoria (129).

(129) V. fopra alla n. (34).

Item quaternus unus incipiens Cum sit. Item liber unus sequenciarum antiquarum notatus cum tabulis.

Item antiphonarium unum non totum.

Item liber unus sequenciarum antiquarum sine tabulis.

Item liber parvi voluminis ysopus (130).

(130) Mi sono lunga pezza di tempo saticato per rinvenire la materia di questo codice, credendolo un libro, in cui vi sossero o le cerimonie, o le cantilene, che si san le Domeniche nell'aspergere il Coro, e il popolo cantandosi l'Asperges me Domine byssopo, o il Vidi aquam del Tempo Pascale; ma inue

mutili sono state le mie diligenze per questa parte, e non dubito punto, che sia questo libro, di cui altre due copie se ne riferiranno appresso in questo Catalogo, i' Esopo, e che contenga le di lui savole. Come costantemente nelle Scritture antiche di que' tempi parlandosi de' Cellerari, ed Economi de' Monafleri fi scrive yconimus, o yconomus in vece di economus, cost yfopus differo in luogo di Æfopus. Conferma questo mio giudizio l' Esopo Italiano del Banco xLII. della Lorenziana (apud Montf. Bibl. Bibl. pag. 326. ), che così sta scritto : Libretto appellato l' liopo, traslatato prima in Francescho, e poi rechaso di Grammatica in volghare: distinto in capitoli, e chiose de capitoli cioe moralitadi cavate dalla fuvola. Innanzi si legge: questo Isopo viene di Gbuccio F. Domenico &c. chostomi ff. 2. d' oro . E' qui da notarsi, che l'Argelati ( Biblioteca de' Volgarizzatori T. 11. pag. 39.) adduce tra le Italiane traduzioni di Esopo questa ancor MS., come riferita dal Montfaucon; ma sebben dica nella nota: Così leggiamo nella Bibliotheca Bibliothecarum &c., foggiungendo che il detto Autore abbia trascritto sedelmente il titolo della Biblioteca Medicea Lorenziana, pure egli non lo riporta fedelmente, come abbiam fatto noi; ma dice: Favole d' Esopo traslatate prima in Francescho Ge. Nel T.v. però, o sia nella P.11. del 1v. pag-484. nelle giunte preparate dall' Argelati, e disposte dal Ch. Sig. Angelo Teodoro Villa si riferisce con fedeltă; anzi altri volgarizzamenti ne reca l'Autore, de quali per confermar la parola Hopo bisogna, che da me si rapporti quello della Biblioteca Riccardiana di Firenze. Egli è in un Codice carraceo segnato O Iv. num.xLII., ed. à questo titolo: Questo libro si chiama Isopo delle Favole eraslatato di Grammatica in volgaro. E nella P. 1. dello Opusc. Sic. To. XII. flef.

stein T. 1v. pag. 200. si riferisce l' Elopo stampato in Milano l'anno 1502, che nel frontispizio non à air, che la sola parola slopo, e nella facciata susceptione cost si legge: Le Fabulo de stopo Volgari e Latine bisloriade Gr. Ea dette savole precede la Kita d' l'Opo Latina, e Volgare. Vi sono anche di Esopo Almonitiones ad Filium (Montfaucon l.c. pag. 670.) tra' MSS. Greci d' slacco Vossio, ed in altre a raccolte.

Item quaternus unus in quo est passio domini secundum mattheum pars (sic) notatus. Item quaternus unus vetus, incipit Predicta.

Item liber unus vetus, incipit Quis ascendet.

Item fumma Magistri benedicti (131).

(131) Avrei desiderato dir qualche cosa dell' Autoredid queito libro; ma mulla, per quante diligenze abbia pracicato, mi si è incontrato degno di dirsi, estimanzo ugualmente, come prima, all'oscuro di questo Macdito Benedetto, e della sua Somma.

Item liber de questione sancti augustini cum iudeo & fsh' (132).

(132) Libro di S. Agollino con questo titolo ne tra levere, ne tra le fipurie di lui opere rinvengo, quando non futic quell'opulcolo, che va stampato nell' Appendice del T. vIII. pag. 19. De altercatione Ecclesico

### Del Mon. di S. Martine. 10

Synagoge Dialogus, di cui dicono i nostri FP. Maurini: Nibil babet phrases: Augustiniane. Auctor videtur Aulicus, aut Jurisconfultus quispiam suisse. L'ultima parola abbreviata non so capirla.

## Item liber abbatis ysaac de syria incipie Anima que deum (133).

(133) Due furono gl' Isacchi di Siria ambedue Monaci : uno, che suole anche chiamarsi Antiocheno, perchè Sacerdote della Chiefa di Antiochia sche ville a' tempi di Leone, e di Marciano Imperadori circa la metà del v. Secolo, di cui Tritemio, e Gelasio annoverano le opere ; l'altro, che visse dopo gli ultimi tempi de' Goti, e circa la metà del vi., di cui parla S. Gregorio il Grande nel lib. 111. cap. 14. de' fuoi Dialoghi, il quale era flato Vescovo di Ninive, e rinunziando, la Prelatura ritirato erafi nell' eremo. ove fu fatto Abate. A questo secondo è opinione comune, che appartenga il presente Opuscolo, che s' intitola de contemptu Mundi, o come dice il Tritemio ( de Script. Ecclef. pag. mibi 228. ), Exbortatorium vita spiritualis , e comincia : Anima , qua Deum diligit , in folo Deo beret , e va stampato nella seconda parte del T. vi. della Biblioteca de'. PP. di edizione di Colonia dell'anno 1618. pag. 688., ed in varie altre Raccolte; nella quale opera al dir di Guglielmo Cave ( Script. Ecclef. Lift. litter. pag. mibi 338. ) furono da' curatori delle Biblioteche de' PP. con tal titolo stampati in latino 53. Sermoni di quest' Autore de' molti già tradotti in-Greco da Abramo, ed Ifacco Monaci di S. Sabba, però mancanti, e fenz' alcuna divisione tra l'uno,

e l' altro. Nella Biblioteca Ambroliana di Milano (ap. Montf. loc. cit. p. 500.) vi fono i seguenti codici: Isaci anachorita orationes tres in Sina monte de Abrenunciatione, & vita monastica perg. . . . . Isaaci Syri Presbyteri Antiochene Ecclesia (ma fon dello stello secondo Ifacco) Sermones Ascetici LXXXIX. bomb. Item interrogationes, & refponfiones perg. . Nella Biblioteca Bodlejana, nell' Imperiale di Vienna, e altrove vi fono altri codici dello stesso Autore con diversi titoli ( Cave l. c. ). In quella de' PP. Agostiniani di Cremona ricordata dal Possevino ( Appar. Sac. T. z. pag. 138.), e dall' Arisi (Cremona Litter. T.11. pag. 37.) fi conferva nn Codice in pergamena con quello titolo: Beati Ifaac Syri de contemplationis perfectione = de Santifimo nomine Jesu = de Confessione; e in quest' istesto codice vi sono i seguenti opuscoli scritti dalla stessa mano, per quanto mi afficura il P. Lettor Bianchi Camaldolese altra volta laudato, cioè Egidii Romani de septem gradibus contemplationis - Verba quorumdam Sanctorum. Juedam Divi Bernardi, Divi Augustini & aliovum = fumma de feptem vitiis = gradus bumilitatis & Superbia .

Item liber unus vetus sermonalis parvi

Item unus cum tabulis sequenciarum. in-

cipit Amor .

Item quaternus unus vetus legis glosatus i incipit Accidit.

Irem pfalterium unum parvi voluminis cum

1507M

Item liber unus fanctorum patrum.

Item liber unus vetus . incipit Misera-

Item psalterium unum cum sabulis sine jumnis.

Item quaternus libri exodi vetus . încipit Hec sunt nomina (134).

(134) Hec sunt nomina filiorum Israel è il principio dell' Esodo.

Item liber boecij (135) parvi voluminis non totus.

(135) V. fopra alla nota (74).

Item quaternus notatus . incipit Patres tui . Item quaternus alius notatus . incipit Salve decus.

Item quaternus alius notatus . incipit Austro terris (136) .

(136) Questi tre libri erano di cantilene diverse, che servivano per il Coro.

Item liber unus prisciani minoris (137).

(137) Due forti di Prifciano, o fiano di Grammatiche dell' Autore medefimo fi troyano ne' codici antichi, ed

ed anche in questi nostri; una è chiamata Prisciano minore, e l'altra maggiore. Della prima, di cui ora parliamo, ch' è il nostro codice o ve n'à copia nella Biblioteca de' SS. Sergio, e Bacco (ap. Montf. l. c. pag. 1219. ); della feconda ve n'à nei MSS. grammatici; e poetici dell' Accademia di Lipfia p. 290. (ib. pag. 596.). Varie fon l'opinioni degli Eruditi, intorno la differenza tra l'una , e l' altra. Gioachimo Fellero nelle note al Catalogo de' MSS. della Biblioteca Paolina di Lipfia p.290. dice: Priscianus major est Priscianus de partibus orationis, sive libri 16. priores, Priscianus minor, idem de Syntaxi, sen libri duo postremi; al che sembra di consentire il Fabricio (Biblioth. Lat. ad Priscianum Cafariens. Grammat. pag. 730. in nota ad verbum Majore) . L'altra riferita dallo stesso Fabricio (l.c.) è di Cesare Egassio Buleo (T. 1. Hift. univ. Parif. p. 517.) e di Adriano Baillet, il quale (Jugemens des Savans T. 3. pag. 42.) dice : Les Ouvrages de Priscien etvient d' un grand usage dans l'université de Paris jusqu' au treizieme fiecle, & on y voyoit fa petite Grammaire, on fes Rudimens, qu'on appelle l'alphabet dans les basses classes, & sa grande, qu' on appelloit le Grand Priscien dans les hautes. Il titolo d' un Codice della Biblioteca 'del' Monastero di S. Sulpicio di Berry 313. in 8. (ap. Montfaucon l. c. p. 1229.), ch' è Priscianus Junior de partibus orationis, farebbe dubitare, che due fossero stati i Prisciani, e che il Minor lo stesso fosse, che il Junior; ma non avvi Scrittore, che due ne accenni, e questo solo titolo, che può effer fatto da persona poco perita , non può mettere in dubio quello punto . Ad imitazione , credo io , del Prisciano maggiore, e minore Francesco Priscianesco, che fu un de' primi, che in volgar lingua infegnò la linlingua latina (V. la nota di Apostolo Zeno alla Bibios. dell' Elogu. Ital. del Fontanini cap. 2. pag. 52.) dopo aver stampato i sei libri della lingua Romana, o Latina, fece un trattatello de' primi principi della medessma lingua, che chiamò il Priscianello, benche questo secondo sa un ristretto del primo, come un abbreviamento, dice l'Autore, o midolla de' libri nostri della lingua latina.

Item quaternus de sciencia ethonomica.

(138) Sarebbe questa una scienza di reggere i costumi de da 139 indoles, mores, e riun rego, administro, ma più tosto credo dover dire Oeconomica.

Item quaternus aliquarum sequenciarum. Item quaternus de testamento misse.

- Item quaternus aliquarum orationum cum passione sancte margarite vulgaris (139).

(139) Di S. Margarita una delle antiche Sante Vergini, e Martiri rammentate ne' Martirologi in diversi glorni del mese di Luglio, e da' Greci chiamata Marina, vi sono gli atti Greci, e Latini; ma gli uni, e gli altri al parere de' Bollandisti interpolati di favole à Esti da vari MSS. ne riportano i Latini; come meno cattivi, da'quali forse su trasportato in volgar lingua, e naturalmente Siciliana, il martirio, ch'è riferito nel nostro Codice; e che si dice vulgarir. Nella Biblioteca della Cattedrale di Mess (ap. Monte. Bibl. Bibl. pag- 1383.) vi à la vita della Santa in versi in...

lingua Prancese : 287. Vie de Sainte Marguerite en rimes in perg. 400. circiter ann. In latino poi in un antico Lezionario della Biblioteca Lorenziana con altre vite v' & Passio S. Margarita V. & M. ( ibid. pag. 292.); in quella della nostra Badia di Firenze (ib. pag. 417.) in un Codice in pergamena dell' undecimo fecolo dopo la vita di S. Gregorio in quattro libri v'à la Passione di diversi SS. Martiri , tra' quali quella di S. Margarita; nell' Imperiale di Vienna (ib. pag. 565.) 276. Vita & Paffio Santte Margarita; in quella dell' Abazia di S. Teodorico presso Rheims (ib. pag. 1234.) nel Cod. 64. dopo la vita di S. Giovanni Elemosinario scritta da Leonzio Vescovo Napolitano, si contengono le passioni di vari Santi, e la prima è quella di S. Margarita; ed in altre Biblioteche si trovano talora anche col nome di Margareta.

Item liber incipit Tres lee naturas. Item liber parvi voluminis incipit Agnus lei.

Item alius parvi voluminis in quo est lamentacio beati bernardi de passione domini (140).

(140) V' à un opuscoletto di un foglio scarso tra le opere dubie, o supposte del Santo nel T. v. dell'edizione de' nostri Maurini col titolo: Lamentatio in passionem Chrissi, che su stampato col nome di S. Bernardo in Ingolstad l'anno 1617, dal Gresseo, il quale cavollo da un MS. della Biblioteca de' Cartussani di Erford. La troppa brevità mi sa dubita-

re, fe sia stato questo il libro, di cui qui si favella, dicendosi d'esser libro, ancorchè picciolo. Nello stesso tomo vi fon due altri opufcoli di questa materia; uno è Vitis myflica , seu tractatus de paffione domini , che dicono i PP. Maurini non esser di S. Bernardo, ma di altro pio Autore non ignorante, nè inelegante; l'altro : Meditatio in passionem & resurrectionem domini, che dalla difuguaglianza dello stile cavano i riferiti PP. non esser del nostro Santo . Un altro simile nel titolo, ma diverso affatto, è quello, che abbiamo MS. in questa Libreria in pergamena al fine dell' Opera di Remigio fopra l' Epistole di S. Paolo, di cui si è parlato sopra alla n. (91) , e comincia : Incipit prolegus beati bernhardi abbatis de meditatione passionis Christi . Rogasti me frater ut aliquem modum contemplandi in passione dei tui monstrarem tibi secundums boras diei &c., e gli suggerisce, quanto dee meditare ad ogn' ora, cominciando dalla Compieta, e terminando col Vespro.

Item quaternus unus notatus aliquorum.
Benedicamus (141).

(141) Da questo quaterno si vede, che sia stato antico costume quello di variar le note, ed i toni nel cantare il Benedicamus Domino al sine delle ore dell'Ufizio, e della Messa; e perciò qui si riportano i varj modi di cantarlo.

Item quaternus notatus cum antiphonis Item psalterium unum parvi voluminis

Opusc.Sic.T.XII.

P.

Item

Item testamentum unum novum in quo funt evangelia Matthei Luce & Johannis. Item liber unus In presenti (142) quemtenet fr. petrus.

(142) V. fopra alla n. (83) .

Item liber unus psalterii quem tenet fr.

Item diurnale unum quem tenet fr. pe-

trus (143) .

(143) Di questi tre ultimi libri nel solo primo è distesamente scritto il nome di *Petrus*, gli altri due anno una p colla s sopra, che potrebbe dire anche *Puulus*.

### Item testamentum unum (144) .

(144) Quì non si dichiara, se fosse il nuovo, o il vecchio Testamento, o amendue, cioè tutta la Bibbia; nè posso damni a credere, che possa intendersi quell'atto di dichiarazione dell'ultima volontà, che si suol fare, da' Notari; parlandosi què di libri, nè essendovi accennato alcuno di simili atti.

Item libri quatuor quos habuimus a Judice facio de facio videlicet

Librum uguicionis (145) pergamena (146) totus (lic)

(145)Quc-

(145) Questo primo horo de' quattro, che qui si notano ; donati da Fazio di Fazio, di cui si è abbastanza parlato fopra alla n. (118), è di Uguicione Monaco l'ifano, e Vescovo di Ferrara, di cui in una Cronica MS. di Nonantula (apud du Freine in praf. Gloffarii pag. mibi 37. 8. xLVI. ) fi legge : Per bac tempora ( circa. annum MCXCII. ) Agno Ugutio natione Pifanus Eni-Scopus Ferrariensis, qui datus a Sede Apostolica Coadjutor Abhati Monasterii Nonantulani prodico bomini ex libro Papia, qui illic eft, librum derivationum composuit . L'opera sua principale su un Glossario, che si trova MS. in molte Biblioteche, dal quale, e dal Papia Autore di altro Lessico è cavato il Glossario detto Summa, o Catholicon, di cui si è parlato fopra alla n. (52). Di questi Autori barbari di que' tempi

canto elegantemente Pietro Boerio (in Elucidarium , Infelix plebes Papiam , Fbrardumque legebat, , Scriptaque barbaricis vix bene nota Getis .

, In precio fuerant Uguitio, Catholiconque, " Atque Mamotrecti femilatina lues .

Conradi de Mure ):

Del nostro Uguicione, di cui oltre questa copia donata dal Fazio, e riportata nell' Inventario ne' di lui libri , altre due se ne notano nel presente Catalogo , le seguenti opere MSS. si trovano, che sebben con diversi titoli credo io, che ad un Lessico si riducano, 🐱 a una Gramatica . Nella Biblioteca della Regina di Svezia nella Vaticana 1907. ( ap. Montf. Bibl. Bibl. pag. 56.) Hugutionis (Monachi Pifani) derivationes, sen Hugutionis Lexicon; ne' MSS. dell' Archivio della Basilica di S. Pietro (ibid. pag. 159.) Oguicionis derivationum liber . Nella Biblioteca Reale di Parigi 5382. (ib. pag. 756. ) Ugutionis Vocabularium . Nella Tesoreria della Cattedrale di S. Pao-

lo di Londra (Monafi. Anglic. vol. 3. pag. 369.) Liber continens magnas derivationes verborum secund dum Huguitomen & Nel nostro Monastero poi di Monte. Cassino si trova: (ap. Monte. loc. cit. pag. 218.) Ugutionis: Monachi Grammatica 300. annorum; e al n. 404. (bitd. p. 227.) Grammatica Ugutionis Monachi; e ne' MSS. del Collegio Beliolese in Inghilterra, per laticiar le altre Biblioteche, (bid. p. 660.) p. 6. 229. Uguito Flams de verborum significatione.

(146) Della carra pergamena, în cui eredo seriti la maggior parte de' fin qui riferiti codici, benche non abbia curato di notarbo il primo Scrittore di questo Caralogo nel 1384., siccome della sua introduzione, edel iuo uso basta sentir le parole di S. Girolamo nell'. Epistola 42. a Cromazio. Chartam defuisse, dice egli, non puto Ægypto ministrante commercia. Essi alicui Prolemeus maria clausisse, tamen Ren Attalus membronas a Pergamo miseras, us penuria charta pellibus pensareur. Unde Es Pergamenrum romen abbune usque diem tradente sibi invicem posseriate servatum est. Da Bergamo dunque si sparsero per l' Europa le carte pecore dal Re Attalo, quando Tolomeo proibi s' estrazione de suoi passi d'Egito.

Librum epistolarum pauli pergamena (147).

(147) Si trova nell'Inventario di Fazio fopra riportato collo stesso titolo -

Librum de doctrina docendi (sic) &, sacendi incip. Inicio & medio (148).

(148) Quel

117 (148) Quel libro, che nell' Inventario soprascritto è notato: Libri unius parvi qui incipit Initio medio & fine, qui à il suo titolo : De doctrina docendi (ch' è da correggersi dicendi ) & tacendi . L' Autore dev' essere Albertino, o Albertano Causidico di Brescia, che il compose per istruire i suoi figli. Ve n'à un Codice sotto nome di Albertino nella Biblioteca della Regina di Svezia nella Vaticana 1942. (ap. Montf. l. c. pag. 790.) Liber Albertani de docirina dicendi, & tacendi cum quibusdam ejusdem sermonibus. Col nome poi di Albertano v'à nella Vaticana stessa: 5996. 300. ( ibid. pag. 141.) Albertani Causidici Brixiensis tra-Etatus de doctrina dicendi & tacendi. Nell' Ambrosiana di Milano (ibid. pag. 506.) in quattro codici: Albertani Caufidici Brixiensis de doctrina dicendi of tacendi; nella Real di Parigi vi si trova così in\_. lingua latina al Cod. 6610. (ibid. pag. 765.) Liber Albertani de doctrina dicendi, o tacendi, come in franzese al 7377. (ibid. pag. 790.): Le livre d' Albertan fur l'enseignement du parler of du taire en 1238. Un sol codice rinvengo con titolo alquanto diverso, ch' è della Libreria del Monastero di S. Germano a Pratis in Francia, ed è (ib. 1133.) 576. Albertani de doctrina dicendi , & tractandi . Finalmente un Codice in pergamena dice averne veduto il Possevino (App. Sac. T.1. pag. 30.) nella Biblioteca del Cardinal Grimani, che lasciò in dono a'Canonici Regolari di S. Salvadore di Venezia . In un Codice , che se ne conserva nella Biblioteca de' PP. Capuccini d' Imola in pergamena, di altro carattere, ma antico, v'è appofto quetto diffico :

" Et tacet, & clamat vocalis pagina : quidnam? , In muto semper personat ore : tace ; che trascrisse il P. Lettore Bianchi sovra laudato, da

cui mi è stato gentilmente comunicato. Avvi anche în stampa fatta in Lovanio nel 1485. in 4. Albertari Caulidici Brixiensis liber de doctrina dicendi, of tacendi ; ed in Lipsia nel 1491. in 4. Albertani Causidici Brixiensis ad institutionem filiorum suorum liber de doctrina dicendi , & tacendi . Quest' Autore , della di cui opera nè la stampa, nè i MSS, mi è riuscito di vedere, per assicurarmi, ch'è questo il principio del libro, vivea fecondo il Possevino l' anno 1208. Diversa è quest' opera, o è la terza parte dell' altra fua, che va tradotta in toscano con questo titolo: Tre Trattati d' Albertano Giudice da Brescia. Il primo della dilezione di Dio, e del Proffimo, e della forma dell' onesta vita, il secondo della Consolazione , e de' Configli ; il terzo delle fei maniere di parlare scritti da lui in lingua Latina dall' anno 1235. infino all' anno 1246., e traslatate ne' medesimi tempi in volgar Fiorentino riveduti con più testi a penna, e riscontrati con lo teste Latino dello 'Nferiono Accademico della Crusca . Quetta fu stampata in Firenze per i Giunti nel 1610. in 4., e in Mantova. per Alberto Pazzoni 1732. in 4., e ve ne à un MS. in f. nell' Ambrogiana segnato C num. 104. a e un altro in carta pecora se ne cita nel Vocabulario della Crusca. Tutto ciò vien riferito nella Biblioteca de' Volgarizzatori dell' Argelati T. 1. pag. 32. e fegu., e fe ne ignora il Traduttore, che vien messo in riga col Boccaccio, col Crescenzio, col Passavanti, e col Petrarca. Ma chi ne vuol più copiose notizie, legga il Mazzuchelli nel T. 1. de' Scrittori d' Italia.

# Librum Judicum expositum (149) .

(149) Nell'Inventario de'libri del Fazio fopra recato non trotrovo questo libro, ch'è il quarto degli accennati, quando non fosse uno di quei senza titolo, e che à solamente le prime parole dell' opera.

Item liber uguicionis quem habuimus an fr. placito Item fumma raymundina cum exposicione (150).

(150) La Somma di S. Raimondo di Peñafort, di cui si e parlato sopra alla n. (107), detta Raymundina fu ridotta in compendio, e stampart in Colonia l' anno 1502. colle glose di Giovanni de Friburgo. Guglielmo Ceklonese dell' Ordine de Predicatori, che vivea circa il fine del secolo xiii., compose l' Apparato alla detta Somma (Posevin. App. Suc. T. 1. p. 609).

Item liber summe raymundine lictere minutissime sine tabulis.

Item pfalterium davidis cum glosulis. Item liber evangeliorum fancti. Mathei &

Marci. Item liber regule beati benedicti cum conflitucione beati bernardi (151).

(151) Che S. Bernardo abbia fatte Costituzioni sopra la Regola del P. S. Benedetto, è notizia assatto nuova. Pece egli solamente un trattato sopra i gradi dell' unilità della detta regola; e un altro del precetto, e della dispensazione, che riguarda la stesia regola. Anche in molte delle di lui lettere vi son cose, che an relazio

zione all' offervanza della medefima; ma con termine di Collituzione niuna opera sua sappiamo. L' aggiunto di Beati non ci fa dubitare, che possa esser Costituzione d'altro Bernardo, o sia di alcuno de' due Abati di Monte Cassino, che vissero nel x111. secolo, e che scrissero intorno alla Regola, ed alle obbligazioni de' Monaci Benedittini, o di Bernardo di Cluni, che fu poi Arcivescovo di Toledo, di cui è l' opera Ordo Cluniacensis .

Item liber parvi voluminis ubi sunt aliqua evangelia . incipit Principium evangelij jhefu (fic) christi (152) .

(152) Così è rapportato il principio dell' Evangelio di S. Marco nel nostro Breviario antico, di cui ful principio si è parlato, in due Messali MSS. in pergamena di questa stessa Libreria nella prima Domenica dell' Avvento, e nell' Evangeliario da noi accennato fopra alla n. (29), lo stesso giorno.

Item liber regule parvi voluminis qui di-'citur Veni mecum (153),

(153) Forse era questo quel libro di divozione, che l' Abate Angelo Senisio Riedificatore del Monastero si avea scritto per sua spiritual consolazione, in cui vi era anche, come qui pare accennarsi, la Regola del P. S. Benedetto . Cavo questa notizia dalla prima lettera altre volte mentovata, fatta al detto Abate flaque' Monaci di questo Monastero, che chiamati da Urbano V. andavano nel 1369. al Monastero di Monte CafCassino, per rimetterlo nella prima oservanza, e per risormarlo, e fortita da Gaeta, quando in quella Città ta arrivarono. In esta dunque, che originale, come, si è detto altrove, conservasi in questo Archivio, così si legge: Patri... per erruri li vostri così attruammu in il bertuli, chi purtavamu cum alcuni così mostri... zo est su quadernu di li rajuni e lu libru lu quali vi scrivistiva a vostra consolacioni qui vocatar veni mecum.

Hij (154) funt libri quos tulit Abbas Johannes (155) cum venit (156) ad Monasterium videlicet.

(154) Questa diceria è un nuovo titolo tutto di rosso, che segue nel mio Catalogo dopo l'ultimo Codice, di cui si è parlato, con carattere quasi eguale a quel primo, di cui si è data incisa la mostra, ed è sorte feritto dal medessimo, che serissi quel primo, benchè in diversi tempi. La parola bij, ch' è nell' uno, e nell' altro titolo, ò dubirato, che sossi e volla y, che neile antiche scritture è spesso un tata in vece della semplice si, come qui anche si è veduto costantemente nell' originale alle i non vi à mai punto sopra; ma non m'impegno a voler difendere l'ortografia, e fosse la latinità di que' tempi.

(155) Morl. l'Abate Angelo Senifio dopo 40. anni di governo a' 27, di Novembre dell' anno 1386. Indizione x. pieno di buone opere, e. dopo che il giorno d' apprefio fattegli le decenti folenni efequie deposio fu il di lui cadavere, dichiararono i Monaci Vicario Generale per governare il Monastero Fr. Placido de Du-

Opusc. Sic. To. XII.

chio, il quale il di 29. dello stesso mese intimò i Padri del Monattero del Borgetto immediatamente foggetto a questo di S. Martino, siccome gli altri, che dimoravano in Palermo nell' Ospizio dello Spirito Santo, acciò quà si portassero il di 8. di Decembre per trattare dell' elezione del nuovo Abate. In quel giorno dunque qui tutti congregati co' Monaci, che nel Monastero rissedevano, furono di comun voto scelti i tre Monaci fopra mentovati alla n. (21) per Compromilarj, a' quali fu da tutti data la facoltà di eleggere chi giudica Tero più opportuno al governo di esso Monastero. Ed eglino invocato il divino Spirito finalmente di uniforme volere eleffero, e dichiararono nuovo Abate perpetuo Fr. Giovanni de Precopio (In/Ir. sub die 8. Decembris x. Ind. 1386. in charta membr. Archivii 1. Era costui Uomo di virtà singolare, e pieno di pietà e di dottrina, qual lo descrivono i nostri Scrittori Pirri (ad Not. Monasterii S. Martini de Scalis T. 1. Sicilia Sacra pag. mibi 177. Je il Mongitore ( Bibliotheca Sicula V. Joannes Precopius ) Ma due cofe a loro sconosciute io ritrovo, che maggior nente, vanno a manifestare il di lui gran merito. Una, ch' era Egli Canonico della nostra Metropolitana di l'alenno, e che mosso da divino Spirito di quella infigne dignità spogliarsi volle, e veitir qui l'abito Benedittino; l'altra, che non eran compiuti ancora i due anni, dacche era in questo Monastero, che posposti innumerabili Monaci, che da tanti anni aveano qui fatta professione, ed abitavano questo luogo, su Egli di comune voto efaltato alla dignità Abaziale tanto più stimabile allora, perchè perpetua nello stesso Monastero indipendente da ogn' altro, e perchè potea dirsi il primo Abate di questo Monastero eletto tra tanti; giacche il suo Antecessore Angelo Senisio scelto era-

122

stato tra pochi, ed ogni convenevolezza così volca, essendo Egli il maggiore de' sei venuti a riedificarlo. Cavo quelle notizie da due autentiche originali Scritture di questo Archivio; una in pergamena, che usavano indispensabilmente negli Atti pubblici specialmente i Notari, l'altra in antica carta grossa, es corpacciuta, di cui allor si valevano in lettere, ed in scritture private. La prima è una concessione enfiteutica, che fa per gli Atti di Notaro Antonio de Chagio di Palermo il giorno 13. del mefe di Novembre dell' anno 1373. 2. Indizione nel secondo anno del Regno della Serenistima Regina Maria Duchesta di Atene . e di Neopatria la Roligiosa ed onesta Suor Lennia Badessa di Santa Maria del Cancelliere di Palermo. e tutte le Moniali unite in Capitolo a suono di campanello al Venerabile Signor Giovanni de Precopio Canonico di Palermo di un Cortile di case, che tenea. un tempo la quondam Suor Perna de Candelario &c. nella strada del Sapone del Castero di Palermo per il cenfo, o annuo canone di tari nove d'oro. La feconda è una privata disposizione, ed ultima volontà del Signor Giovanni de Precopio fatta per mano di Fr. Marco Priore di S. Martino alli 4. di Maggio 8. Indizione giorno di Giovedì, per la quale cancellando ogni altro testamento, o disposizione fatta prima di questo tempo, divide la sua roba mobile, e stabile. În essa dichiara, che il Cortile delle case, in cui abitava un tempo Suoro Perna, sia per appartenere alla Sig. Grazia un tempo ferva del detto Giovanni, mentre essa viverà, colla condizione, che paghi ogn' anno il censo di tari nove al Monastero di S. Maria del Cancelliere, e dopo la di lei morte ritorni quel cortile all' accennata Badia, da cui l'avea a cenfo, e che il nome

, del detto Giovanni a riguardo di tal legato si scriva in martirologio (come qui dice) five in libro in quo fit memoria de benefactoribus dicti Monasterii. Questa carta, che ad evidenza fa conoscere esser Egli lo stedo Canonico Giovanni colui, a cui fu dato a cen-- so il Cortile, e che si fece indi Monace, e ne dispose, fu fatta nel 1285., qual anno sebbene in essa non si sia espresso, pure chiaramente lo dimostra. - l' Indizione ottava, quale dovendo esser quella, che si tramezza tra la seconda, cioè quella del 1378., in cui fu concesso il cortile, e la decima, cioè quella del 1386., in cui fu Egli eletto Abate, non può cadere che nell' anno 1385., e dinota insieme, che da quel Maggio sino al Dicembre dell'anno 1386. era Egli stato Monaco in questo Monastero, vale a dire appena un anno, e sette mesi. Avendo poi Egli riguardo, e riconoscenza alla sua Chiesa, di cui erastato Canonico, e agli suoi Confratelli, nella teste accennata disposizione vuol, che da' frutti di una suavigna dianfi oncia una al Signor Arcivescovo di Palermo, una a' Canonici di detta Chiesa, e un' altra finalmente a' Chierici della medefima .

(156) Appunto allorchè venne dal secolo al Monistero il Canonico Giovanni Precopio, indi Abate, portò gran quantità di libri, dicendosi nella poco sa mentovata, disposizione: Item libros existentes in duabus cameris libris exceptis & refittenestis qui non sunt sittà domini I abanuis nec non unum aliud decretum quod babet mutto dominus unnoisus papalis scilices dominus tricavicensis assignat idem dominus Indunus eidem Monasterio Sancti Martini. Questi libri però non surrono scritti l'anno 1384, come tutti gli altri, perchè non era Egli ancora venuto; nè anche allorchè

# Del Mon. di S. Martino. 12

venne, perche non si direbbe Abbas Johanner, ma dopo che su Egli fatto Abate, e al più presto nel Decembre di quell' anno 1386.

Li epistoli di sanctu paulu glosati incipit Principia secundum magistrum sententiarum cum corio rubro (157).

(157) Le parole secundum magistrum &c., che sono aggiunte di alieno, e più minuto carattere, non devono continuare al Principia; quasi sollen parole della Glosa, ma dinotano, che il Maestro delle Sentenze Pietro Lombardo sia stato quello, che sece quel Comentario. E in fatti la sua opera sovra l' epistole di S. Paolo comincia: Principia rerum requirenda sunt prius, ut eurum notitia plenior baberi possit &c. Quindi si vede anche, che il Codice sia stato Latino; benche lo Scrittore dell' Indice abbialo fatto in volgare Siciliano: Forse pensava en discissiona con la continuazione del Catalogo di scrivere questo resto di libri in lingua volgare; ma se ne pento ben presto, come si osserva nella continuazione di questi libri.

Item liber proprietatum rerum cum moralibus. incipit Ponam magni voluminis cum tabulis & corio nigro (158).

(158) Un libro de proprietatibus rerum fere totum collestum ex fententiis S. Angufimi v'à tra' Codici MSS. della Biblioteca de PP. di S. Agottino di Cremona (apud Possevinum Appar. Sac. T. III. in Catalogo pag. 138.); nel fine del quale si legge, come in altri Codici della stessa Biblioteca, secondoche mi riferifce il P. Lettor Bianchi: Ifte liber eft Fr. Guillelmi de Villana de Gremona fratris Eremitarum S. Auguflini; ch' è colui, che fu Vescovo di Novara, e scrisfe l'opera intitolata: Reprobatio errorum sequentium ex pracepto Papa Joannis XXII. Altro collo stesso titolo ne compose Bartolomeo Anglico, o Inglese cognominato Grennuyse dell' Ordine de' Minori , di cui vari MSS. fe ne confervano tanto in detta Libreria. (ibid. pag. 139.) quanto în quelle di Pefaro, e di Reggio ( ibid. pag. 140. 141. ), tanto finalmente inmolte altre riferite dal Montfaucon ( Bibl. Bibl.); ma quetti effendo vissuto circa la metà del xv. secolo non può esser l' Autore di questo libro, di cui parliamo. Può però esfere il nostro Codice quello di Alberto Magno, da cui Barrolomeo lo cavò, come si scorge dal titolo del Codice 394. della Vaticana ( apud Montfaucon loc. c. pag. 23. ), ch' è il seguente : Bartholomaus de proprietatibus rerum excerptis de libro proprietasum Magni Alberti. Nella stessa Biblioteca il Cod. 1396. (ib. pag. 44.) è Gaufridus Coclearis de proprietatibus revum . Di S. Isidoro di Siviglia v'à unLa libro con quello titolo ; qualch' altro ve n'à d' anonimo . Il principio però con quei , che ò veduto , non corrisponde. Le parole magni voluminis con quel. che segue, aggiunte sono di più minuto carattere.

Item scriptum super quartum sententia-

(159) Samaritanus enim vulnerato approprians fon les prime parole del 4. libro delle Sentenze di Pietro Lombardo; di chi sia questo scritto sopra il detto libro, non lo sappiamo. Item scriptum super tercium sententiarum incipiens Venerunt mihi (160).

(165) Questo non è il principio del 3. libro delle Sentenze, che comincia: Cam venit igitur plentiulo d'e., ma di chi scriste sovra de este. Or estendo Pietro Lombardo colui, in cujus theologia compendium innumerabilia disputationum volumina eruditissimi clarissimarum toto christiano orbe Academiarum Theologi elaborarunt, al dir di Sisto di Siena (Biblioth. Sunit. pag. 282.), difficilmente può cercarsi l'Autore di quetto libro con speranza di rittovarlo.

Item liber sermonum. incip. Misit des

Item biblia una incipiens frater Ambrefius (161).

(161) Frater Ambrofias tua mibi munufcula perferens fon le prime parole della lettera di S. Girolamo a-Paolino, in cui di conto del libri della Sacra Scrittura, e che va in fronte della Bibbia.

Item liber de regimine principum (162) incipiens Ex regia ac projapia quem habuit dominus paulus archiepiscopus montis regalis.

(162) Benché ed Aristotele, e S. Tomaso (In opnse. ad Regem Cypri), e Stefano (Biblioth. Regia Paris. Cod.

Cod. 6305. apud Montfaucon Bibl. Bibl. pag. 761. ); e Larcasto ( Biblioth. S. Victoris Parif. ibid. p. 1373.). e Fr. Gila (in Bibl. Vaticana Cod. 4795. ib. pag. 116.), e Guglielmo Peralt dell' Ordine de Predicatori ( Poffevin. Appar. Sac., Altamura Biblioth. Dominic. ), c molti altri anche anonimi il titolo de Regimine Principum dato abbiano a' loro libri ; pure le prime parole qui accennate ci cavano d'imbarazzo, e scoprir ci fanno esser l'Autore di questo Codice Egidio Colonna-Romano dell' Ordine degli Eremiti di S. Agostino Cardinale di Santa Chiefa, e Arcivescovo di Berri: la di cui opera de Regimine Principum così comincia: Ex regia ac fanttiffima profapia oriundo suo Domino Speciali Domino Philippo primogenito, & bæredi præclarissimi viri Domini Philippi Dei gratia Illustrissimi Regis Francorum fuus devotus Frater Ægidius Romanus Ordinis Fratrum Eremitarum S. Augustini cum recomendatione fe ipfum , & ad omnia famulatum &c. Di essa opera ve n'à un Codice nella Biblioteca. Bodlejana ( apud Montfaucon l. c. pag. 655. ), uno in quella del Monastero della SS. Trinità Tironiese ( ibid. pag. 1247.), altro in quella di Cesena ( apud Possevinum loco sup. cit. T. III. Catal. pag. 136,), uno nella Eilsbergefe (ibid. pag. 145.), ed uno finalmente, per ometter gli altri, non accennato dal Possevino, nella Libreria Agostiniana di Cremona, come mi afficura il P. Lettor Bianchi Camaldolese, il quale dalla visione oculare si è accorto, quanto imperfetto, e mancante sia l'Elenco di detta Biblioteca rapportato dal mentovato Autore. Anche tra' libri donati alla Chiefa Metropolitana di Palermo a nome del Nobile Pietro Garsia de Santafide da' di lui Esecutori Testamentari l'anno 1206, da me altra volta accennati (n. 118) trovo Librum Egidii de Regimine Dominorum. Del Mon. di S. Martino.

L' anno 1379, dalla Chiefa d' Ifernia a quelladi Morreale era fiato trasferito Fr. Paolo di patria Romano, di cui s' ignora il cognome, e 'l' religiofo iffituto, dopo il dicacciamento di Guglielmo Moltrio (Pirri Notitia Ecclef. Montis Reg. pag. mibi 420. n. 15.). La buona armonia, che con lui passavano il Monaci, facea, che gli donassero, o gl' imprestaffero i libri, come oltre di questo un altro a lui donato se ne leggerà appresso. Le parole quem babui &c. sono aggiunte di alieno carattere in margine.

Item liber casum decretalium sexti libri & decretorum (163) incipiens Dampnamus (sic).

(163) Cominciava questo libro dalla seconda Decretale, il di cui principio è il seguente: Damnamus ergo, O reprobamus libellum, seu trastatum, quema Abbas Joachim edidie contra Magistrum Petrum Lombardum Oc.

Item liber bombicinus repertorij incipiens Reverendo in Christo Patri (164).

(164) Questo Repertorio, che comincia: Reverendo in Christo patri, io dubito, che soste quello di Pietro Bercorio, o Bertorio, come lo chiama il Tritemio, di cui dice (de Script. Eccles, pag. mibi 326.): Petrus Berthorii: natione Gallus prior Monasterii S. Eligii Paristensso Qual. Divi Benedisti. Ad Johannem de Pratis Episcopum Penstrirum Sacrosantia Ecclesia Romana Gardinalem scriptis magnum, o egregium opus.; quod in tribus voluminibus jam impresso Opusc. Sic. 70. XII.

fum est pradicaroribus simplicioribus non inutile, quod dictionarium appellant, sed infe illud pranari voluit Repertorium Morale lib. 3, indi ne adduce il principio Reverendo in Christo Patri. Nell'edizione di Venezia del 1583, non vi è questa Lettera Dedicatoria; vi sara forse in quella di Norimberga del 1499, e ne' MSS. L'Autore viste circa lametà del secolo x1v.

Item liber sermonum voraginum sanctorum incipit Venite post me (165).

(165) Spesso in questo Catalogo i libri di Fr. Jacopo de Voragine dell' Ordine de' Predicatori, ed Arcivescovo di Genova si schiamano col termine di Voraginum. Egli oltre i Sermoni Domenicali, e que' di Quaresima, di cui parleremo appresso, fece anche que' dell' Avvento, que' de' Santi, che qui si accennano, e quelli in lode di Maria Vergine, de' quali ultimi se ne conserva un Codice nella Biblioteca de' PP. Agostiniani di Cremona, come lo notò il sovralodato P. Bianchi. I Sermoni de' Santi, come cominciar sogliono dalla selta di S. Andrea, anno il loro principio dal Venite posse mes ficatam Vos sievi piscatores bumirum, che son parole dell' Evangelio di quel giomo. Cost anche cominciano i Sermoni de Santisi di Alberto Magno.

(166) In principio erat Verbum comincia l' Evangelio

Del Mon. di S. Martino. 131 di S. Gievanni; di chi sia stata la glosa, ci è ignoto.

Item liber apocalipsis cum glosis incipiens Apocalipsis domini (167).

(167) Neppure ci è noto l' Autore di questa glosa dell' Apocalide di S. Giovanni, il cui principio è Apocalypsi Jesu Christi. Il cominciamento qui accennato Apocalyssi domini è forse del Glosatore.

Item libri diversi in uno volumine de astrologia & aliis incipiens Subist.

Item liber artis di Haminis (168) incipiens
Boncompagnu (169).

(168) Ars dictaminis, summa dictaminis, ars dictandi era presso i Scrittori di questi tempi mezzani chiamata la maniera di far le lettere, è il formolario delle medesime, come si vede dalla spiegazione, che spesfo ne danno ne' stessi titoli . Ars diclaminis , feu Formularium epistolarum del Cardinal Tomaso di Capua trovasi in due Codici della Regina di Svezia nella Vaticana, cioè nel 1258. (ap. Montfaucon Bibl. Bibl. pag. 41.), e nel 1944. (ibid. pag. 57.), ed anche nella Lorenziana nel Cod. 28. del Exvi. Banco (ib. pag.372.). Nella stessa Vaticana (ibid. pag.41.) v'à il Codice di Lorenzo Lombardo, che à questo titolo: Summa distaminis, seu formula epistolarum. per Laurentium Lombardum de Aquileja secundum Stylum Romanæ Curiæ; e la medesima opera nella Biblioteca Lorenziana nel Cod. xxv.del Banco ALI. (ib. pag. 320.) reca quest' altro titolo: Pratica five ufus R dit-

dittaminis Magistri Laurentii de Aquilegia ad ntilitatem rudium compilata . Nella stessa Vaticana tra' libri della Regina di Svezia (ibid. pag. 56.) v' à Formularium epistolarum Pontificum, seu Ars dictaminis incerti Autoris, e (ib. pag. 57.) Richardi des Paphiis ars dictaminis; quale Autore del 14. fecolo è chiamato dal Gesnero (Biblioth. Instituta pag. 726.) de Pophis. Nella Vaticana nell' Inventario del T. v. (apud Montfaucon I. c. pag. 114.) fi trova il Codice 3977. Berardi de Neapoli Papa Notarii diciamina, feu formularium diverfarum litterarum fecundum flylum Curia Romana; nella Biblioteca di Monte Cassino (ib. pag. 218.) Summa distaminum Guidonis Fabæ 300 annorum; in quella dell' Accademia Paulina di Lipsia (ib. pag. 595.) Gaufredus de arte dictandi , e in quella del Re d' Inghilterra (ibid. pag. 631.) Petri de Vineis flores dictaminum, che non fo, se siano cosa diversa dalle di lui lettere . Finalmente anche le formole delle scritture, e contratti pubblici furono così chiamate, come si vede in un-Codice della Regina di Svezia nella Vaticana, che porta il titolo: Joannis Bononiensis Notarii summa distaminis, seu formularium instrumentorum (ibid. pag. 39.); benchè a vero dire pare, che anche molti degli accennati libri portino le formole delle Lettere pubbliche, e di Curia, dicendosi fecundum flylum Curia, non di lettere familiari, e private. (169) Il principio di questo Codice, ch' è Boncomba-

169) Il principio di questo Codice, ch' è Bontompagna, mi fa credere, che sia Egli stato in lingua Siciliana; e che l' Autore sul principio parli di quel Buoncompagno Maestro d' origine Fiorentino, che viveva nel 1220., e che à fatto appunto una Summa dislaminis in sei libri essistente sul Codici Latini MSS. della Regia Libreria di Parigi al Cod. 8654. al riferir

Del Mon. di S. Martino. 133 del Co: Giammaria Mazzuchelli (Scrittori d' Italia

del Co: Giammaria Mazzuchelli (Scrittori d'Italia Vol. 2. Par. 4. pag. 2368.), che non trovo rapportata dal Montfaucon.

Item liber ethice Aristotelis incipiens Omnis ars (170).

(170) Omnis ars, & omnis dostrina è il priucipio dell' Etica di Aristotele.

Item liber goffridi incipiens Glosarum diversitas (171).

(171) Un simil libro collo stesso titolo abbiam letto nell' Inventario de' libri di Fazio di Fazio; ma questo nostro era, come abbiam detto, dell' Abate Precopio. L' Autore dee senz' altro esser colui , che fece la glosa su i cinque libri delle Decretali, la quale al dir del Possevino non è più in uso . Libros autem quinque (dice il sudetto Scrittore App. Sac. T. 1. pag. 553. des Gloffis ) Decretalium interpretatus est Bernardus Batonus Parmensis , & Goffredus . Sed Goffredi apparatus cum non fit in ufu &c. Il Tritemio ( de Script. Eccl. pag. mibi 299. ) ne notò appunto il principio . Ecco le sue parole, d'onde caviamo anche la qualità dell' Autore: Gonfredus de Trano Subdiaconus Ecclesia Romana , & Summi Pontificis ( ut ferunt ) Cappellanus feripfit plura, ex quibus extat Summa notabilis & fatis vulgata super titulis decretalium lib. 5. Gloffarum diversitas in . .

Item liber prime partis thome de aqui-

no incipiens Quia theologice veritatis do-Stor (172),

(172) Il Prologo della prima parte della Somma della Teologia di S. Tommaso comincia : Quia Catholius veritatis doctor non solum provectos debet instruce & c. Nel nostro Indice dice sbeologica in vece di eatholica, e son queste parole quia &c. aggiunte di più minuto carattere.

Item liber logice alberti incipiens Intenciones (173).

(173) Il principio della Logica di Alberto Magno, ch' è nel T. 1. delle sue Opere della edizione di Lione.
1651., o sia il principio del Capo 1. del Trattato
1. De Natura Logica del Lib. 1. de Pradicabilibus,
è questo: Intendentibus primmu de Logica considerrandum est cic. ru qui senz'altro uno sbaglio di chi
scrisse Intenciones per Intendentibus.

Item liber cronicarum martiniane incipiens Quoniam (174).

(174) Tra' MSS. del Monastero della Maddalena de' nostri Benedittini in Messina, quali io notai, mentre colà soggiornava, evvene uno in 4 in pergamena di carattere Gotico con capilettere rosse intitolato: Cronicon Fr. Martini. Di alieno, e più minuto carattere yi è questo titolo: Cronica Martiniama idest Fr. Martini Poloni Ordinis Cisseriossis.

Comincia l' Autore : Quoniam ( ecco l' accennato principio del nostro libro) scire tempora Summorum Pontificum Romanorum ac Imperatorum necnon & aliorum Patrum suerum contemporaneorum quamplurimum inter alios Theologis, ac Jurisperitis expedit: Ego Fr. Martinus Domini pape penitenciarius & Cappellanus ex diversis Cronicis ac gestis Summorum Pontificum & Imperatorum presens opusculum per annos incarnacionis domini abitofo Summo Pontifice Jefu Christo & ab Octaviano primo Augusto five Imperatore &c. Questa notizia mi à portato in cognizione del presente Codice, il quale io non dubito, che sia appunto la celebre Cronica di Martino · Polono, benchè si scorrettamente scritta nel nostro Indice . Egli non fu già di Cisterzio , come fu malamente notato nel Codice di Messina , nè dell' Ordine de' Minori, come si dice nel Cod. 171. della Biblioteca. della Regina di Svezia nella Vaticana, ove tra tanti diversi trattati vi è: Chronicon Martini Puloni Ordinis Minorum ( apud Montfauc. Bibl. Bibl. pag. 17.); ma dell' Ordine de' Predicatori, come lo dice Bernardo Guidone di lui contemporaneo nelle sue Vite stampate già nel T. 2. de' Scrittori delle cose d' Italia del Muratori, confessando d'averle prese dalla Cronaca di Martino Polono dell' Ordine de'. Predicatori, anzi com' Egli stesso il Polono si chiama nella fua Cronaca . Veggansi i PP. Echard , e Quetif nella Biblioteca de' Scrittori dell' Ordine de' Predicatori. presso i quali si trovano anche rigettati il Fabrizio, l' Ughello, il Cave, ed altri Scrittori, che confusero l'Autore di quello Codice con altro Martino Vescovo Cosentino ; siccome si dichiara la di lui patria , ch'è la Città di Troppaw Capitale della Slesia; la nascita nobile; perche fulle denominato Polono; e finalmente che

- . . do-

dopo d' esfere stato Cappellano di molti Papi nell' incamminarsi verso la Chiesa Arcivescovale di Gnesna in Polonia, alla quale era stato promosso nel 1278. morl in Bologna . Esti anche riferiscono i Codici MSS., che si trovano di detta Cronaca in moltissime Biblioteche; tra le quali è da notarsi, che nelle traduzioni fatte in Prancese, o in Italiano si dice : Cronace Martiniana. Chronique Martinienne si appella nel Cod. 678. della Biblioteca della Regina di Svezia. nella Vaticana (ap. Montfaucon loc. cit. pag. 28. ), e nella Regia di Parigi al Cod. 7513. (ibid. pag. 702.); e nella Lorenziana de' Medici (ib. pag. 324.) fi legge · Cronaca Martiniana , alla quale manca in principio una carta dagli anni di Cristo 70., fino al 1277. Sino a Martino III. portò la fua Cronaca Martino Polono; ma poi i diversi Amanuensi andarono continuandola sino a' Papi de' loro tempi; e perciò si vede, che alcune copie giungano fino ad Onorio IV., altre fino a Clemente IV., altre fino a Gregorio IX., altre fino a Giovanni XXI., e ognun di loro nel Prologo vi scrisse il Pontefice del suo tempo, togliendovi quello, che vi era; ciò che notò il Mortfancon (loc. cit. pag. 479. ) nel riferirne una copia della Biblioteca de' PP. Domenicani di Venezia. E' anche da sapersi quel che nota il medesimo intorno alla favola di Giovanna Papella, della quale si fa Autore il Polono, nel riferire che fa un Codice della Biblioteca del Barone di Crassier a Liege ( ibid. pag. 604. ) cioè : Dans cette chronique il est. a remarquer, que l'article de las Papesse Jeanne n'y est pas rapporte par le premier Ecrivain, mais ajoute au bas de la page de las main du continuateur ; d' ou il paroit clairement , qu' on fait mal-a-propos paffer le dit Fr. Martine pour auteur , ou au moins premier rapporteur de cetse fable . Item

Item liber diversarum epistolarum. Item liber bombicinus de sermonibus incipiens Humane labilis (175).

(175) Questi sono i Sermoni Domenicali di Jacopo de Voragine, il cui prologo comincia: Humana, labilisque vita decursas. Noi di quest' opera nella Biblioteca ne abbiamo l'edizione in 4. di Venezia fatta per Simone de Luere l'anno 1497.

Item scriptum super ethicam Aristotelis sancti thome de aquino incipiens Sicut dicit (176).

(176) Sicut dicit Philosophus in principio Metaphysica son le prime parole della prima lezione di S. Tommaso sopra l' Etica d' Artilotele, ch' è nel T. v. delle Opere del Santo di edizione di Roma dell'an. 1570.

Item liber ystoriarum scholasticarum incițiens Reverendo patri (177).

(177) Cost appunto comincia il Prologo del Macftro Pietro Comessore Autore di questi opera delle Stories Scolassiche, come sta scritto in quel Codice in pergamena, che se ne conserva in questa Libreria di assai minuto carattere pieno di miniature, che potrebbe essere il qui accennato, o uno degli altri, che si riferiranno in appresso: Reverendo Patri O Donitiri suo Guillelmo Dei gratia Senosersi Archiepi-Opusc.Sic.T.XII.

feopo Petrus fervus Ghristi & c. Avrebbe dovuto quest' opera meritamente estere inserta in qualche Bibliote-ca de' PP. al dire del Daumio (apud Ittigium de Biblioth. & Gatenis PP. pag. 549.). Di esta innumerabili copie in diverse Biblioteche se ne conservano, che lungo sarebbe il riferire, potendo ivedersi presso il Montsaucon (Bibl. Bibl.).

## Item liber sydrach incipiens E lu res dim (178).

(173) Questi libri, che o non sono mai andati a stampa, e che non si trovano, che tra' più reconditi MSS. delle infigni Librerie, o che appena qualche voltafull'origine di essa si son veduti, farebbero scervellare chiunque da un folo titolo spesso malfatto volesse cavarne l'Autore, ed il midollo del libro. Ma mercè le laboriofissime diligenze di chi per bene della Storia Letteraria ne à notato gl'impolverati Codici, e specialmente quelle del nostro infaticabile P. Montfaucon, che ne à mandata alla posterità una sì copiosa raccolta nella sua grand' Opera della Biblioteca delle Biblioteche, è risparmiato in parte il travaglio. Ecco ciò, che prello lui io trovo intorno a quello libro, di cui diffi io tra me, e me ful bel principio: quid monfiri sit, non intelligo. Nella Biblioteca della Regina di Svezia nella Vaticana tra' libri storici ( l. cit. pag. 31.) 806. Livre de Sidrac Phil Sophe de toutes sciences ecrit a l'instance du Roi Bortus des Bestoriens; nella Lorenziana Medicea di Firenze al Banco LxI. (ib. pag. 362.) vii. Pap. Sidraccio Filosofo dell' ore tractabero e delle quistioni, che dispiano all' Re Botozo Re di Levante ; e in fine : Compiuto di serivere as

di 14. di Febrajo 1382. per mano di Benedetto di Bancho degli Albizi; nella Bodlejana (ib. pag.657.) 2451. Le Livre de Sydrac le Philosophe appelle livre de la Fontaine de toutes sapiences ; al che soggiunge il Montfaucon: Est quasi systema totius Philosophia naturalis, ut & Aftrologia; nella Real di l'arigi (ibid. p. 788.) 7181. Roman de Sydrac (ibid. p. 790.) 7384. Le livre du Philosophe Sidrac nomme la fontaine de toute science (ib. pag. 951.) Cod. 1581. Livre de Sydrac le Philosophe &c. Ma più di tutti ci dà cognizione del libro, dell' Autore, e del suo Traduttore, ch'è, stato un mio Compatriota, quel MS. cartaceo in f., ch'è nella Libreria de' Monaci Cisterciefi della Imperiale Bafilica di S. Ambrogio di Milano, e pare del Secolo xv., riferito nel T. Iv. P. II. della Biblioteca de' Volgarizzatori dell' Argelati ( pag. 662. ) ecco il titolo: Sidrach Filifufu , ciuè interrogazioni del Re Botusto fatte circa la creazione degli Angeli, e del homo, & in ogni altra materia a Sidrach Pilofofo, & Altrologo, che viffe 857. depo la morte di Noe, e fu di Trababat nella parte del India con le risposte assai curiose, & erudite della flesso Filosofo. Nella nota poi fatta al detto Codice ci si da avviso, che in esto si premette l' Istoria come sia pervenuto questo libro così antico nelle mani dell' Imperator Federico per ordine del quale fu tradetto in grammatico e francisco del Saracinesco per un Frate minore di Palermo per nome Rugerio, quale fapevas grammatica , efrancisco . Indi fi riferisce il principio , ch' e questo: Qui se comensa le domande, & le ri-Sposte delle Savio Sidrach & comenza primamente a domandare lo Re, se Dio ebbe mai comenzamento . (Tutto questo deve effere il titolo) Lo Re domanda come lanima non dimora nel corpo quando el S

Sangue euscito di fuora del corpo &c. Da dette parole s' interpetrano le prime del nostro, che dicono: E lu Redimanda, o dimandao. Finalmente il Continuatore dell' Argelati foggiunge: Abbiam voluto registrare questo pasticcio, quantunque incliniamo a crederlo un impostura. Io all' incontro dal vederne tante copie in parecchie Librerie, come abbiam veduto, dall' effere itato qui nell' anno 1385. (e chi sa per quante altre mani era pastato questo Codice prima di venire a quelle del Canonico, poi Abate Precopio?) e dal fapere gli Arabi, e i Saracini tanto inclinati alla Filofofia, e fovratutto all' Astrologia, credo veridica la Relazione almeno della traduzione fatta a' tempi dell' Imperator Federico . Soggiungo , che al dir di Nicolò Catherinot ( Ars imprimendi gallice edita Biturici 1685. 4. apud Wolfium de Arte typogr. Vol. 2. pag. 492.) in Parigi l' anno 1486. si fece edizione di questo libro : Crescentini agricultura, & Sydraci fons Scientiarum prodiit .

Item liber bombicinus grammatice incipiens Cum omni sciencia (179).

(179) Quando mi fusic riuscito di trovare alcuna delle.
due Raccolte di antichi Grammatici riserite dal Fabricio (Biblioth. Lat. T. 2. lib. 4. c. 7. pag. 453. edit.
Veneta) una stampata dagli Ascensi in Parigi 1516.
col titolo: Veteres Grammatici Latini duodecim as
Jos Theodoro Bellovaco Parisiis junitim editi; Paltra raccolta da Elia Puschio nel 1605. Grammatici
veteres Hanov. 1605. 4. collecti & emendati, vulgatique ab Elia Puschio Amuerpiensi; forte di questa, e di qualch' altra Gramatica in questo nostro Catalogo accennata avrei potuto sapesne qualche notizia.

Item libri scripti super evangelium san-Eti Mathei Vohannis crisostomi inci. Matheus (180).

(180) I libri scritti da S. Gian Grisostomo sovra l' Evangelio di S. Matteo son novanta Omelie, nelle quali non concionatorem modo, sed etiam interpretem agit Chrysostomus, al dire del nostro P. Montfaucon ( Prafat. ad Homilias &. 2. fub initio T. vii. Operum edit. Paris. an. 1727.). Ma il principio di quest' Opera, che possiam dire un Comentario, ch'è la prima Omelia, è molto diverso, cioè : E'de mir imas undi dudus mis ato 36 yeauuawr Bondias &c. Par effet quidem Nos nulla egere litterarum ope &c. , o fecondo l' interpetrazione d' Aniano : Oportuerat quidem nibil nos indigere auxilio literarum Oc., non mentovandoli affatto il nome di Matteo. Si trova più tosto questo nel prologo dell' altro Comentario d'incerto Autore fovra S. Matteo, ch' è annoverato tra le opere spurie del Santo, e va stampato nel fine del T. vi. dell' accennata edizione . Ecco le fue parole : Sicut referunt, Mattheum conscribere Evangelium causa compulit ta- . lis &c. O è dunque d'altro Autore la esposizione del nostro Codice , o è quest' ultimo Comentario d' incerto, e le parole sono trasposte. Chi sa, che non fosse il comentario breve di S. Gregorio, che comincia,: Matthaus ficut in ordine primus &c. riferito dal Tritemio; Verum fylus, qui corruptissimus eft, Gregorianum non redolet, fatifque probat orationis feries lucubrationem bane S. Gregorii operibus nons effe annumerandam; dicono i nostri PP. Maurini nella Prefazione Generale alle opere di S. Gregorio .

Item liter abreviatus surer heclicam Acistotelis vulgaris incipiens Omni arte (181).

(181) La stella Etica di Aristotele, che comincia: Omnis ars, è qui volgarizzata, e dice: Omni arte, cioè ogni arte. Che così allora scrivcasi in nostra lingua, o sia sul nascer della lingua Italiana, fenza addurre altri esempi in tante Croniche, ed opere stampate nel Rerum Italicarum Scriptores del Muratori, ed in. altri Autori, eccone uno di un'antica Cronica MS. di Sicilia, che conservasi in questa Libreria, ove si legge: Anno Domini 1071.... . Eodem anno quisti tri frati si partero tutto l' acquistato . . . . . O fatti ditti parti omni uno ( cioè ognuno ) findi andao a lo suo stato & lo conti Rogeri stetti a Palermo undi fichi residentia &c. Il Prologo del Vocabolario di Elio Antonio Nebriffense, ch'è in lingua. Latina, Spagnuola, e Siciliana, comincia in quest' ultima colle seguenti parole : Omni jornu multi mi addimandanu quillu, che intra mi spissi fiati fu solitu pinfari ; ch' è la versione delle parole latine : Multi quotidie a me quærunt id , quod ego foleo mecum cogitare. In due MSS., che si conservano nell' Ambrofiana di Milano, uno fegnato C num. 21., e l' altro I num. 178. ( Argelati Bibliot. de' Volgarizzatori T. 1. pag. 97.) fi legge : Ogne arte & ogne. dostrina . Il nostro Codice si dice qui abbreviatus , e dovette naturalmente essere un compendio dell' Etica di Aristotele .

Item decretum glosatum unum incipiens In prima parte (182). (182) Il decreto colle Gloso, di cui ne abbiamo l'edizione di Torino del 1583. con tutto il corpo del Gius Canonico in foglio massimo, non à questo principio. Lorenzo Tancredo, Uguzione, Giovanni Teutonico, Guglielmo, o Guidone de Bayso, Bartolomeo di Breficia, ed altri tra gli antichi fecero comentari, eglose fopra il Decreto. Questo principio confrontato colle loro opere potrà scoprire l' Autore del nostro Codice.

Item liber de miraculis & exemplis divine Scripture veteris & novi testamenti (183).

(183) Fr. Nicolò di Napoli, o sia de Anapis (che io credo lo stesso, non trovando questo Fr. Nicolò di Napoli tra' Scrittori Domenicani ) dell' Ordine de' Predicatori , e Patriarca di Gerusalemme , scrisse un' opera col titolo: Liber de exemplis Sacræ Scripturæ, di cui ve n'à due Codici nella Biblioteca della Regina di Svezia nella Vaticana, che sono il 1571., è il 1572. (ap. Montf. l. c. pag. 50. ). Edidit, dice l'Altamura ( Bibl. Dominic. ad ann. 1288. ) velut Enchiridion librum, in quo collegit universa Sucræ Scripture exempla ad detestanda vitia, & ad ample-Hendas virtutes , quem dicunt Biblia pauperum . Fu Egli Francese, e morl l' anno 1288., e i di lui MSS. conservansi nel Convento di S. Domenico di Napoli; d' onde forse potè nascere l' equivoco di chiamarlo Fr. Nicolò di Napoli . Sedulio il Cristiano Poeta scrisse. anche un trattato: De mirabilibus veteris , J novi testamenti, di cui v'à copia nella Libreria di Alessandro Petavio nella sessa Vaticana al Cod. 715. (ib. pag. 69. ) con altro nome chiamato Opus pafchales.

che va stampato nel T. vIII. della Biblioteca de' SS. PP. di Parigi del 1575., ed in altre Il libro de Mirabilibus S. Scriptura, ch'è stampato nella P. II. delle Opere di S. Agostino nell' Appendice, non è sua Opera.

Item psalterium unum cum comuni incipiens Lu Kalendariu (184).

(184) Il Calendario, che fuol premetterfi alli Breviari, e Diurni, e che qui fi premette al Salterio, da queste prime parole si vede di essere stato in lingua Siciliana.

Item libellum unum (Gc) in cartis bombicinis in quo funt Jummati libri fentenciarum cum questionibus.

Item liber summe Raymundine incipiens Quoniam ut ait Jeronimus (185).

(185) Questo principio mi fa dubitare, che quelle due copie col titolo Summe parve, che sono state riferite una prima della nota (78), e l'altra dopo, della quale vi è accennato il principio Quonium, potessero essere questa Somma di S. Raimondo di Pefiafort.

Item liber ymnarii glosati incipiens Liber iste (186).

(186) Che sia questo Innario colla Glosa, o Esposizione, non è cosa nuova, essendovene due nella BiblioDel Mon. di S. Martino. 745 blioteca di Monte Casino, cioè (apud Monts. Bibl. Bibl. pag. 225.) il Codice 311. Hymni cum Commentario incerti Auttoris, e il 312. Expositio bymnorum authoris incerti.

Item liber scripti (sic) super secundo sentenciarum incipiens Mirabilia opera tua (Iste liber secundus sentenciarum restitutus suit eccleste panormi (187) ab eodem domino abbate).

(187) Tutte queste parole da me racchiuse nella parentesi son di alieno antico carattere al margine del nostro Indice. Apparteneva esso Codice fenz' altro alla Cattedrale di Palermo, dalla quale, essendo Canonico l'Abate Precopio, come si è detto, avea potuto estrarlo, ed a cui fu indi per di lui volcre restituito. Ma ebbe quella Chiefa la difgrazia di perderlo di bel nuovo, non più essendovi non solamente a nostri giorni, ne' quali cinque, o sei di tanti antichi Codici ne rimangono, ma nè anche nell' anno 1728., quando il P. Giovanni Amato della Compagnia di Gesù, ed il P. Salvadore Ruffo del Terzo Ordine di S. Francesco ambo dotti Palermitani ne fecero la ricerca, e con\_, diligenza ne notarono i titoli, inferendoli il primo nella sua Opera De Principe Templo Panormitano pag. 420. & fequ. Le parole Mirabilia Oc. fono dell' Espositore, giacchè il 2. libro delle Sentenze comincia: Creationem rerum infinuans Scriptura .

Item quaterni septem scripti super psalterium incipiens (sic) Propheta magnus.

Item certi libri bombicini super libris sentenciarum incip. Cupientes aliquid (188).

(188) Cupientes aliquid de penuria &c. son le prime parole del Prologo delle Sentenze di Pietro Lombardo.

Item liber sermonum veraginum dominicalium qui incipit Humane labilis (189).

(189) Questa è un' altra copia de' Sermoni Domenicali di Jacopo di Voragine, di cui si è parlato alla nota... (165). Si vede anche qui, come si dican Voraginum; ciò, ch' è stato ivi osservato.

Item liber Job expositus qui incipit Vir erat (190).

(190) Vir erat in terra Hus nomine Job è il principio di questo libro di Giobbe.

Item liber bombicinus repertorium qui Incipit prothoplasso (191).

(191) Questo è il Repersorium juris di Guglielmo Durante, di cui si è accennata altra opera alla nota (92).
Il Repertorio comincia Protoplasti rubigine, benchè qui per errore si legga Protoplasto.

Item liber alius bombicinus pastoralis Qui Incipit Reverentissime (192).

(192) Il libro detto Pufforale, o sia Regulæ Pafforalis di S. Gregorio il Grande, di cui si è parlato alla n. (79), è in-

# Del Mon. di S.Martino. 147

è inscritto: Reverentissimo, & sanctissimo Fratri Fohanzi Coepiscopo Gregorini. Non è da dubitarsi dal principio qui accennato, che sia questo il libro, di cui parliamo, benché per isbaglio dicasi Reverentissime in vece di Reverentissimo.

# Item liber compoti Qui incipit. Compotus est (193).

(102) De' libri di Computo anche tra gli antichi molti ve ne furono. Di fatto nella Vaticana (apud Montfaucon Bibl. Bibl. pag. 15.) il Cod. 33. è Albinus Flaccus Expositiones in Joannem Evangelistam . Item anonymus de Computo; il 34. Sanctus Bafilius in-Pfalmos cum variis ejafdem tractatibus Latine . Item eum anonymi Computo anni circuli gracorum. Nella. medesima tra' Codici di Alessandro Petavio tra gli anonimi distribuiti a materie (ibid. pag. 96.) vi son quei , che trattano de Computis , & de aliis ; e così in altre Biblioteche . Nel 1. Tomo delle Mifcellanee . del Baluzio v'à: Rabani Mauri Abbatis Fuldenfis . & deinde Moguntini Archiepiscopi Liber , sen Dialogus de Computo ad Macharium. Ma incominciando quest' Opera : Quia te Venerande Praceptor , nonL. può esfere il nostro Codice, che à un altro principio. In un MS. in 4. parte in pergamena, e parte in carta nostrale, che conservasi tra Codici della Biblioteca del Monastero nostro della Maddalena di Messina col titolo efferiore Vocabularium Biblie, vi è il Mamotretto, di cui mi si presenterà occasione di parlare in appresso; dopo il quale v'à un Innario, o sia il completto di cento e più Inni , l'altimo del quale à il titolo: Imnus pro viduis fantis &c. compositus a magi148 Relazione della Nuova Libr. gifiro bono de Marificalco excellentissimo viro Messanensi ad petitionem dii ylardensii Episcopi incipit

" Femmina (fic) facra celebranda nobis &c. Or dopo certe spiegazioni ascetiche di detti Inni, e tre fogli bianchi, e indi un foglio di fpiegazioni gramaticali , che cominciano : Dies dominicalis dicitur primus dies omnium &c. comincia nel nuovo foglio uno scritto del Computo Ecclesiastico con queste parole : Computus est sciencia certificandi tempus secundum Solis & Lune progressum & prout ad usum Ro- . mane Ecclefie dignoscieur pertinere &c. , e finisce : Explicit computus magistri boni Deo gracias; che dee esfere il Maestro Buono de Mariscalco sopra accennato. Dopo questo trattato ne comincia un altro fulla. ftessa materia cost : Computus oft sciencia temporum. diflintia Oc. , e conchiude Explicit Oc. fenza dir l' Autore. Ecco qui due libri di Computo, che anno il cominciamento, del nostro. Anche il libro di Ruperto Vescovo di Licolne de Computo Ecclesiastico comincia: Computus eft fcientia numerorum (apud Tritemium de Script. Ecclef. pag. mibi 278. ). Ma chi fa quanti libri di Computo an questo principio, ch'è il più naturale ?

Item liber boecij qui Incipit Carmina... (194).

(194) Carmina qui quondam studio storente peregi è il primo verso del libro de Consolatione Philosophia del Boczio. Un'infinità di Codici di quest' Opera, in tutte le antiche Biblioteche riferite dal Montsaucon (Bibl. Bibl.), e de altri si ritrovano.

Item

Item liber novi testamenti qui incipit liber generacionis (195).

(195) Liber generationis Jesu Christis sili David è il principio dell' Evangelio di S. Matteo, dal quale comincia il nuovo Testamento.

Fin quì i Libri dell'Abate Giovanni Precopio; leggendofi nel Catalogo in fine dell' ultimo accennato libro di lettera più minuta: Hie explicitust libri quoi tulit dominus abbas iohamnes. Comincia poi da capo di linea così;

Item liber yftoriarum Scolasticarum (196).

(196) Ecco qui un altra copia delle Storie Scolastiche di Pietro Comestore, di cui si è parlato alla n. (177).

Item liber epistolarum sancti Jeronimi (197).

(197) Una magnifica edizione dell' Epitole di S. Girolamo in foglio massimo con capilettere d'oro abbiamo in questa Libreria, ed è quella fatta in Venezia per Bernardino de Benaliis nel 1490.

Item liber legendarum sanctorum magni voluminis,

Item

Item Biblia una bombicina non tota Magni voluminis.

Item liber unus exposicionis pentateuci .

Item liber unus novi testamenti .

Item liber unus in quo funt quatuor evangelia.

Item liber unus apocalipsis expositi (ac).

Item decretales due .

Item liber dyadema monachorum (198) vetus.

(198) Questo, e il seguente libro, che porta il titolo di Diadema Monachorum , fono opera di Smaragdo Abate di S. Michele ad Mosam Diocesi di Verdun, che va oggi stampata nel T. xv1. della Biblioteca de' PP. di stampa di Lione. Fu anche pubblicata a parte in-Anveria l' anno 1540. col titolo: Diadema Monachorum de vitiis fugiendis, & virtutibus tenendis, come riferisce il Labbè nelle Dissertazioni Storiche aggiunte al Bellarmino de Scriptoribus Eccles. pag. mibi 270. Nella Biblioteca della Regina di Svezia nella. Vaticana ( apud Montfaucon Bibl. Bibl. pag. 50. ) v'à 1568. Anonymus de Claustro anima ..... Smaragdi. Diadema Monachorum , fen de vitiis of virtutibus . Egli è ancora l' Autore della Via Regia stampata nel T. vIII. dello Spicilegio del P. d' Achery, e di un Comentario sopra la Regola del P. S. Benedetto stampato a Colonia in foglio nel 1575., e da alcuni attribuito a Rabano Mauro, nelle di cui Opere fu pubblicato nel T. vI.

Item liber alius dyadema monacherum cum quibusdam emelijs novus.

Item liber unus bombicinus moralis.

Item liber unus climaci vulgaris non totus (199).

(199) L'Opera di Giovanni Climaco si è accennataaltra volta alla nota (66), ed un' altra copia se ne riferirà appresso; ma qui si nota, che non è compita, e ch' è scritta in lingua volgare.

Item liber ezechielis prophete bombiçinus în duobus voluminibus.

Item liber bombicinus de sanctorum patrum collacionibus in duobus voluminibus (200).

(200) L'Opera de Collationibus SS. PR è di Giovanni Cassiano. Noi delle di lui Opere ne abbiano una edizione del 1497. col titolo: Jounnes Cassianum de institutis Cambhiorum. Origine, causis, & remedis vitiorum. Collationibus Patrum. Basilea per Magistrum Joannem Amerbach.

Item liber unus pontificalis bombicinus (201).

(201) Innumerabili fono helle antiche Biblioteche questi Fontificali, come è da vederfi ne Cataloghi della Vaticana (apud Montfaucon I. c., pag. 101., 116., & 120.) nell' Archivio della Bafilica di S. Pietro (ib. pag. 158.), ed in altre Biblioteche.

Item

Item unus liber bombicinus exposicionis cantici canticorum (202) secundum gregorium

(202) L'esposizione della Cantica essere stata fatta da S. Gregorio fu negato da Pietro Gustanvilleo, ed anche da' nostri PP. di S. Mauro nell' edizione franzese della Vita del Santo; ma altri nuovi argomenti fecero poi, che quest'ultimi cambiasser d'opinione, vero di lui parto il credessero, come è da osservarsi nella prefazione a detta Opera, ch' è nel T. 111. P. 11. de libri di S. Gregorio .

(203) Le due ultime parole sono aggiunte in margine

d'alieno, e più minuto carattere.

Item liber unus institucionum patrum in\_ pergamena.

Item liber alius institucionum patrum bom-

bicinus (204) .

(204) Questi due libri delle Istituzioni de' Padri, e un. altro, che se ne rapporterà appresso, non avendo io in raccolta alcuna trovatone con simil titolo, dubito, che potessero essere l'opera di Cassiano de Canobiorum Institutis, che con diversi titoli suole dagli Autori accennarsi . Altri , come il Ciacconio forse dagli esemplari della Vaticana l'appella De Institutis Renunciantium, altri, come S. Tommaso De Institutis Canobiorum, altri, come il Tritemio, dividon l'opera, chiamando i primi quattro libri Monasticarum Institationum, e gli altri otto de capitalibus vitiis; altri con

### Del Mon. di S. Martino.

con Gennadio i primi tre libri de Habita Monachorum , & de canonico orationum , & pfalmorum modo ; il quarto Institutionum ; gli altri otto de origine & remedio octo principalinm vitiorum; altri finalmente chiamano tutti i dodici libri Institutionum, per distinguerli dalle Collazioni. Ciò avverte il nostro Benedittino D. Alardo Gazeo ne' fuoi Comentari alle Opere di Cassiano ( ad Cap. 1. Lib. 1. de Institutis Canobiorum). E' vero, che trovasi col solo titolo Institutionum, e non già coll' aggiunta Patrum, ma. essendo in essa opera descritta la maniera, come i Padri, o Monaci antichi dell' Oriente si regolavano, non è difficile, che chi scrisse il Catalogo v' abbia. aggiunta la parola Patrum. Il P. S. Benedetto nell' ultimo capo della sua Regola dice : Nec non & Collationes Patrum, & instituta, . . . . . quid aliud funt nifi bene viventium of obedientium Monachorum instrumenta virtutum ?

Item liber admonicionis beati Basilij Incipiens Audi sili 7 (205).

(205) Il libro attribuito a S. Basilio chiamato Ammonizione, come dall' accennato principio si vede, è quell' opuscolo, che à per titolo: Admonitio ad silium spiritualem incerto interprete, che comincià: Audi sili admonitionem patrit sui, ch' è nell'App. del T. 11. delle sue Opere cogli altri due latini opuscoli, i quali tre non si credono di S. Basilio, anzi ad opinione del nostro P. Garnier Benedittino di S. Mauro (pres, ad 7. 11. Operum S. Basilii pag. LXXXIII. n. 60.) surono compositi da qualche Autore Latino, benche nelle antiche edizioni si credan greci, e vi sia aggiunto incere Opuscasie. 70, XII.

134. Kelazione utili 210000 Eliamo, dice il futo interprete. Di quello, di cui parliamo, dice il fudetto Scrittore (loc. cit.): affirmare ausim Bastiti quidem non este , sed aut a quo, aut quo tempore lucubratum sit, planè ignoro. La lettera p abbreviata dinota senz' altro patris.

Item libe: climaci in pergamena (206) non totus fine tabulis.

(206) V. fopra la nota (66).

Item liber Martiniana bombicinus (207) . non reperitur .

(207) Quando non fusse questo libro qualche cosa appartenente a questo Monastero di S. Martino, lo che non credo, non è difficile, che fosse quell' altra opera di dritto Canonico di Martino Polono, del quale Autore si è parlato alla nota (174), dicendo il Moreri ( Gran Diffionnaire V. Martinus de Polone ): Quelques autres ont remarque qu' il avoit fait une somme de droit canon appellee Martinienne Oc. Nella Biblioteca Paolina deli' Accademia di Lipsia, di cui da., L. Gioachimo Fellero l' anno 1636, se ne pubblicò il Catalogo, alla pag. 234. se ne nota questo opera col seguente titolo: Martini Poloni Summas alphabetica Super Decretum, & Decretales, Martiniana dicla. Tra' MSS. del Collegio di Excester in\_. Oxford (ap. Montfaucon Bibl. Bibl. pag. 662. ) il Cod. notato 346. comincia: Martiniana ( Tabula fic dista) Decretalium, e il Cod. notato 881. (ib. pag. 663.) del Collegio Oricefe nella stessa Oxford à tragli .

gli altri opufcoli Tabula Martiniana fuper Decreta; il Cod. 17. della lettera D, che riporta Juris utriufque Scriptores della Biblioteca di Jumieges (ib. pag. 1211.) è Martiniana in Decretum ; il Codice finalmente cexvin. in pergamena in foglio delli MSS. di Monf. D. Carlo de Montchal . Arcivescovo di Tolosa (ibid. pag. 906.) comincia dal nostro libro: Martiniana index in decretum, & decretales ordine alphabetico; in fine di cui si legge : Explicit Martiniana Martini Domini Papa Panitentiarii & Capellani Ordinis Prædicatorum; e poi continuano altre opere . L'una, e l'altra Opera di quest' Autore sono insieme nel Codice 80. H 5. del Catalogo de' MSS. della Cattedrale di Laudon (ibid. pag. 1294.) Tra-Elatus de concordantiis decretorum , & decretalium cum chronico de Imperatoribus, O factis corum a Fr. Martino Papa Panitentiario, O Capellano; primus traffatus vocasur Martiniana . Si chiama anche quest' opera nello stesso Catalogo Margarita Decreti nel Cod. 251. 12. L (ib. pag. 1297. ). Le parole non reperitur del nostro Codice sono aggiunte in margine di lettere più minute .

Item liber constitucionum cisterclensium In cipiens Antequam (208).

(208) Antequam Ordo Cissercii esset plurimum dilatatus comincia il Prologo degli antichi Padri delle-Costituzioni de' Cisserciesi, che à il titolo: Charta charitatis, ssuo prima Constitutiones Cisserciensium a Patre nostro Stephano servio Abbate Cissercii edita anno MCVII. Forse questo è un libro dell' Usica. V. sopra alla nota (26).

Item

Item liber unus Institucionum sanctorum patrum bombicinus (209).

(209) V. la nota (204).

Item liber unus Moralium pergamenus.
Item liber unus dyadema Monachorum.
(210) pergamenus.

(210) V. la nota (198) .

Item liber unus qui incipit Theodosius(211).

(211) Ruperto Holkoth Inglese dell' Ordine de' Predicatori, che morl l' anno 1346., serisse un libro col titolo Moralizationes, il quale comincia Theodossus de vita (Trithemius de Script-Eccles. pag. mibi 324.).

Item liber psalterii expositi in quatuor voluminibus quorum unum est pergamenum alia tria sunt bombicina vulgariter (212).

(212) L'ultima parola vulgariter, ch'è aggiunta di più minuto caractere, mi ra fempre più compiangere, la perdita di tanti be' volumi asche in lingua Siciliana, che farebbero di molta rarità, e di gran pregio in questi tempi, e spezialmente questa ampia esposizione de'Salmi in quattro volumi. Tra que'Codici in pergamena, che ci son rimadi sino a questa età in Libreria, un solo ne abbiamo in 4. in lingua Sicilia-

157

na, o volgare, ed, è un libro di Catechismo, il quale fenza altro titolo comincia: Lu primu comandamentu ki Deu cumandan si e quistu: Tu non adorerai diversi dei zo est a diri Tu non avirai per den altru ki mi . ni non adorerai ni fervirai ni bavrai tua speranza se non in mi . ki quillu ki mi-Eli sua speranza principalmenti in creatura pecca mortalmenti . & fa contra quistu comandamentu . Tali funu quilli ki adoranu li ydoli & fanu luru Deu di creatura canocata chi fia. Contra quiflu cumandamentu fana quilli & peccanu quilli ki troppu amanu lu suo thefauru . oi anru oi argenta oi altri cosi terreni zki in quisti cosi tranfi-. torij mičlinu tantu lu suo cori & la sua speranzas ki ili si adimenticanu lu suo creaturi & lasanulu lu quali li ha prestatu ogni beni. Et imperzo lu divirianu serviri & regreciari & supra tucti li cosi amari & honorari cusi comu ni insigna & amagistra quiftu primu comandamentu - Lu fecundu cumandamentu &c. Dopo i Comandamenti di Dio segue di li dudichi articuli di la fidi, poi incomenza lu tractatu di li fepti peccati mortali; indi incomenza lu trastatu di li virtuti, poi incomenza lu prologu supra la esposizioni di lu Pater noster, poi di li se-Eti doni di lu Spiritu Santtu, e in effi parla delle opere di misericordia, della orazione, e parlando in fine della pace conchiude; che illa paffa tutti parolli ki cori non poria penzari ni lingua diri quali cosa est quilla pachi ki Deu ha apprachata. a li soi amichi. Et perzo non sapria en si non balbuciari a diri cofa sufficienti . Et perzo non voglu plui diri supra quistu. Anci finire mia materia ad bonuri & gloria di la nostru Signuri a cui sia tantu bonuri . & chi ni mina in sua compagnia undi est las

vita eternali in fecula feculorum amen — Deo gratiat amen — Finito libro laudeur Maria virgo; fenza dirfi nè l' Autore, nè il tempo, in cui fu feritto. Il metodo di premettere ne' Catechifmi i precetti del Decalogo agli articoli del Simbolo è uniforme al cotume degli antichi, come è da vederfi presso il Serraj (De Claris Gatechiffi) pag. 68.).

Item liber cantus cum Kirie & gloria & credo (213).

(213) Questo è il primo libro, in cui trovo notato il canto del Credo. Dell'uso di cantarlo, o no nellediverse Chiese si vegga il Martene (de antiquis Monachorum Ritibus lib. 2. cap. 4. pag. mibi 165. & sequ.), il di Giovanni (de Divinis Sicultorum Officiis cap. xtv. n. xx11. pag. 224. & sequ.), ed altri. La parola Credo è qui abbreviata col solo è, ed è questo il Codice, che accennai nella n. (42).

## Item liber tobie metrificatus (214) .

(214) Di Matteo Abate di Vendosme vi è în versi il libro di Tobia, di cui trovansî varie copie. Nella Biblioteca della Regina di Svezia nella Vaticana il Cod. 1719. (apud Montfaucon Bibl. Bibl. pag. 53.) contiene le seguenti opere: Alani Aviti, vel Matthei Vindocinensis Garmina. Ovidius de semedio amoris. Item Matthei Vindocinensis Garmina in Tobiam; in quella di Alessandro Peravio nella medesina Vaticana (ib. pag. 67.) Matthei Vindocinensis Abbatis Liber Tobia versibus 837. 1280. 711., e nella stessa. Vaticana secondo un altro Catalogo trovato tra' MSS.

di D. Claudio Etiennot (Stefanotto) Matthei Virdecimplie Historia Tobia: 1479. 117. (ibid. p. 137.). Finalmente di una tal opera una più ampia notizia., fe ne à nel Catalogo de' Codici MSS. esistenti nella Libreria del Monastero di S. Pietro di Corbeja (ibid. pag. 1408). Tobias wershus donatus ab Authore Vindocimps, qui opus suum epislola metrica dedicavit Bartholomao Turonensi Archiepiscopo Cod. membrisce. 15.

Item liber regule sancli pachomij longioris (215).

(215) Due Regole fece S. Pacomio; una, in cui eravi tutto ciò, che a suoi Monaci faceva Egli osservare, e questa non è opera solamente di lui, ma anche di S. Orfiesio, e di S. Teodoro; anzi, se diamo fede al Palladio, loro la rivelò un Angelo. L' altra fu rivelata, anzi dettata dall' Angelo a S. Pacomio, la quale leggesi nella Storia Lausiaca di Palladio cap. 38. del lib. 8. Or essendo una di esse più lunga, questa è quella, che qui si accenna chiamandosi Liber regulæ longioris , la quale fu primieramente scritta in lingua Egiziaca, indi tradotta in greco, e finalmente in latino da S. Girolamo, di cui evvi la prefazione prima della Regola, ch' è distribuita in 194. articoli, e questa è flampata nel T. IV. della Biblioteca de' PP. di Colonia del 1618. con alcuni avvisi di S. Pacomio pubblicati dal Vossio, ed anche nel 1v. di quella di Lione del 1677., nella 1. parte del Codice delle Regole di Olstenio, ed in altre Opere.

Items

Item liber gradualis vetus sine tabulis.

Item liber unus summe Raymundine pergam.

Item liber Speculum eccleste pergamenus. Incipit quare (216).

(216) Il titolo di Speculum Ecclesia è stato dato da. molti Autori alle loro opere, ed il principio diverfo di molti codici collo stesso titolo, che qui ne abbiamo, fa maggiormente confermar questa verità. Edmondo di Pontiniaco Vescovo di Cantuaria è stano uno di essi, vedendosi di lui stampato già nelle Biblioteche de' PP. (nel T. v. delle due di Parigi del 1589., e del 1654., nel XIII. di quella di Colonia. del 1618., e nel xxv. di quella di Lione del 1677.) ad Cistercienses Pontiniacensis Monasterii Monachos Libellus, qui dicitur Speculum Ecclesia; ma il suo principio diverso da quello del nostro Codice è questo: In nomine dulcissimi Domini nostri Jesu Christi incipiunt capitula libri sequentis simplici stilo dictati ad evitandum curiofitatem & ne quis dimittat interiorems fantitatem . Capitulum primum Qnomodo bomo debet respicere ad flatum suum . Videte vocationes vestras fratres &c. I Sermoni de Tempore, e de Santiis di Onorio Augustodunese si appellano, come ò detto al-Ja n. (92) Speculum Ecclesia. Il libro di Guglielmo de Monte Landuno de Sacrificio Missa à anche lo stefso titolo, come lo mostra il Codice 1452. della Biblioteca della Regina di Svezia nella Vaticana ( Montfaucon Bibl. Bibl. p. 46. ) il cui titolo è : Guillelmus de Monte Lauduno de Sacrificio Missa vel Speculum Ecclefia. Di Ugone da S. Vittore dice essere il Montfaufaucon quel Speculum Ecclesiæ, di cui una copia ne siporta dalla Vaticana (loc. cit. pag. 66.), un' altra dall' Archivo di S. Pietro (ibid. pag. 159.), e una\_dalla Libreria del Monastero di S. Albino d' Angiò (ib. pag. 1226.); benchè io in quest' Opera già stampata tanto nella Raccolta fatta da Michele Ittorpio col titolo: De catbolicæ Ecclesiæ divinis officiis, ac miniseriis variis vetustorum sere omnium Ecclesiæ Patrum, ac Scriptorum libri pubblicata in Colonia l' anno 1568., e in Roma l' anno 1591., quanto nel T. x. della Biblioteca de' PP. di Parigi dell' anno 1654. (apud Ittigium de Bibl. & Catenis PP. pag. 134.) vi rinvenga diversità nel titolo, ch' è Speculum de mysseriis Ecclesiæ. Alcuno di questi diversi Scrittori sarà l' Autore del nostro Codice.

Item liber alius Summe Raymundines bombicinus.

Item speculum ecclesie bombicinus. Incipiens de trifi (217).

(217) Il principio di quest' altro Codice del Speculum. Ecclessa diverso dal testè riferito sa vedere la diversità dell' Opera, e dell' Autore.

Item liber in quo sunt epistole pauli non tote.

Item liber de vita ihesu christi bombicinus (218).

(218) Quest' Opera può ben essere quella di Landolfo, o Ludolfo Cartusiano intitolata: Meditationes Opuse, Sic. Zo. XII.

vita Fefa Chrifti . Di fatto quelta cost comincia.: Incipit liber de vita Jesu Christi . Noi ne abbiamo la stampa di Giovanni Antonio de Onate di Milano, la quale sebbene non porti anno alcuno, pure dal Ch. Gioseffo Antonio Sassi nella sua Storia Letteraria Tipografica di Milano con affai valide congetture fi crede esser una delle prime opere pubblicate da questo Editore, che cominciarono ad andar fotto i torchi l' anno 1477. L'idea poi dell' Opera è fpiegata meglio, che nel titolo, nel fine della medesima, in cui si legge : Explicit Venerabilis Religiofi Landulfi almi Ordinis Cartustensis viri dottissimi Evangelistarums . O Evangelii totius anni interpretatio, O expositio, ac Super ipsis meditatio. Impressum Sc. Pu Priore del fuo Ordine l' Autore l' anno 1370. ( V. Theatrum. Chronol. Sacri Cartuf. Ord. Morotii pag. 74.) .

Item liber cronicarum pompey & bomb.

(219) Questo Pompeo, che abbia scritto croniche, per quante diligenze il siano da me satte, non è stato possibile di trovario; e perciò inchino più tosto a credere, che dir dovesse incipient Pompey, e che non sosse Egli l' Autore delle Croniche, ma tosse questa la prima parola delle medessime. Avvalora questo mio giudizio il Codice 95. del 1. Armario de' PP. Domenicani di S. Marco di Firenze così riferito dal Montsaucon (Bibl. Bibl. pag. 421. & sequ.): Breviarium B. Hieronymi Presbyteri, five super Pfalma. Chronicon quod incipi: Pompejus Bello Jerosloyma percepta.; G Prefatio Anaslossi Bibliothecarii Apossolica Sedis. Chronographia tripartita. La lettera c abbredis.

viata con quella d'apprello potrebbe dir charta bombycina, sebbene rare volte in questi libri si trovi la parola charta, ma folo il pergamena, o bombycina, e perciò potrebbe più tosto ester una seconda parola di questa Cronica, che comincia Pompey.

Item liber exposicionis titulorum & oracionum psalterij (220).

(220) De'titoli, e delle orazioni del Salterio può vederfi il mio Concittadino Ven. Cardinal Tomafi nellefue Opere. In este nella Prefazione del T. 11. pag. 111.
n. 1v. fatta dall' eruditissimo P. Generale Vezzosi si
legge: Inter Athanafis (cripta abs: Hieronymo inCatalogo recensetur & opus de psalmorum titulis,
quod Thomasus suppicatur est epislolam, de quaagimus & Ma il nostro P. Montsaucon, nell' Ammonizione al T. 1. delle Opere di S. Atanasso rigetta.
questa fentenza,

Item liber sermonum bombicinus. Item liber sermonum voraginum (221) bombicinus.

(221) V. sopra alla n. (165).

Item poetica nova cum grecifmis.

Item liber unus fermonum fanctorum incipiens Afcende.

Item grecismus cum versificatione bombi-

 $\mathbf{x}$ 

2 Item

## Item donatus cum Summa sapientia (222).

(222) Ecco qui di nuovo il libro col nome di Summa Sapientia unito col Donato, e che quindi esser de infallibilmente un Lesso, o una Gramatica, come si è ostervato nella nota (62).

Item liber dictaminis (223) qui incipit Quasi modo.

(223) Questo è un altro libro simile nella materia aquello, di cui si è parlato alla nota (168), ma il suo principio è diverso, e dee perciò essere altro l'. Autore.

Item libri duo unus bombicinus & alter pergamenus.

Item partis (sic) uguicionis bombicinus (224).

(224) Del Monaco Uguicione, e delle sue Opere se nº è parlato alla nota (145).

Item liber sermonum incipiens Videbitur

Item alius sermonum bombicinus incipiens Nunc propior.

Item legenda sancti placiti (225) bombicina.

(225) Dagli Autori degli Atti de' Santi Benedittini, cioè

da PP. d'Achery, e Mabillon, si riportano di S. Placido (Seculo 1. pag. 45.): Vita & Passis S. Placido (Seculo 1. pag. 45.): Vita & Passis S. Placidi Martyris & Sociorum auciore Gordiano Monacho interpolatore Petro Diacono, eruta ex Bibliothecas Vaticana a Surio, e (pag. 79. bid.) Vita S. Placidi ex MS. legenda abbreviata S. Vitoris Parifensis. La prima di queste vite è così sicritta trà MSS. della Regina di Svezia nella detta Vaticana. n. 134. (ap. Montfaucon Bibl. Bibl. pag. 16.), Gordiani Vita; & faïta S. Placidi discipuli S. Benedicii cum continuatione Petri Diaconi. Nella Lorenziana di Firenze al Banco xiv. xviii. in membr. ... Fr. Pauli quondam de Celano Caseuvez Monachi Minimi liber de gestis B. Placidi (bib. pag. 273.)

Item dyalogus sancti Augustini cum filio Juo (226) de quantitate anime & de viris illustribus (227).

(226) Il dialogo de Quantitate anime di S. Agostino in molti degli antichi MSS. di dice di estre col di lui faglio Adeodato, e così anche si scrive nel nostro Catalogo cum filio suo: ma è questo un errore avvertito già da' nostri PP. Maurini nelle Opere del Santo, ove chiaramente dimoltrano dover estrere dialogo con Evodio, nè poter estre con Adeodato. Ecco le loro prove: Dialogum de Anime quantitate cum Evodio babuit Augustinur, uti prodit infe epist. 152. m. 2. eidem Evodio nomnullas rursum de anima quassitones proponenti referibent bit verbis: Illa si relegas..., que te conserente mecum, ac sermocinante conscripsi sive de anima quantitate, si ve de libero arbitrio; in venies; unde disolvas &c. Inspettis porro locis illis,

in quibus editiones cum MSS. aliquot non admodums vetufiis praferunt Augufini, & Adeodati veluti Interlocutorum nomina, nibil in antiquis codicibus deprebensum a nobis est prater incertos quos dam characteres interrogationibus, & responsionibus intigitandis interscriptos. Quapropter Adeodati nomen expungi oportuit: enimero quo tempore Dialogus hicce babebatur, vix adolescentiam attigerat Adeodatus; at is, qui cum Augustino colloquitur, juvenem se esse distituta que su n. 46.

(227) De Viris illustribus scrissero tra gli antichi Padri S. Girolamo, S. Isidoro, Gennadio, ed altri, ma non mai S. Agostino, a cui perciò non dee riferirsi

quefta parte del presente Codice.

Item tractatus dyalectice.

Item speculum ecclesie (228) & ymnarius glosatus (229).

(228) De diversi libri con questo titolo si è parlato sopra alla n. (216).

(229) Dell' Innario colla glosa si vedano le note (37. e 102.).

# Item legenda sancii Elziarij (230).

(230) Nell' Aggiunte al Martirologio di Usuardo il giorno de' 27, di Settembre nell' edizione Agenojes, o fia di Hagenaw in Germania fi legge: In Die Cosmi, & Damiani Sanĉti Elsearii Comitis Arriani & Confessorii per Vybanum Papam V. moviter canonizati; in quella di Lubeck in Germania dell' anno 1490-, e nell' altra dell' anno stesso no Colonia: Eodem die San-

Eti Elfiarii Comitis, & Confestiris de tertia regula, S. Francisci Confessoris; nell' altra del P. Maettro Belino di Padova Agostiniano del 1408. per Giovanni Emerico di Spira: Eodem die Sancti Elzeurii Confessoris de tertio ordine S. Patris Francisci; in quella del Greven di Colonia : Eodem die Elfiarii Comitis & Confessoris de tertia regula B. Francisci; nell' edizione di Giovanni Molano, o di Moulin: Parisis eodem die Santi Eleazarii Confessoris de tertio Ordine S. P. Francisci; in un Codice Danico, o di Danimarca, di cui si son valuti i PP. Bollandisti, al margine si aggiunge : Santi Elzearii Confessoris festumo Solemne ; nempe quad Codex ( dice l' Autore dell' Aggiunta ) , fuerit ad ufum PP. Franciscanorum ; nell' Albergese, o sia in uno del Monastero de' Canonici Regolari di S. Antonio di Alberghen: Info die Sanĉii Elyasii (pro Elzearii) confessoris . Il di 28. dello stesso Settembre ne' Martirologi Oltrajettese, o di Utrecht, e quello di Leida : Eodem die depositio San-Eii Elearis ( pro Elzearis ) Confessoris de ordine sertia regula B. Francisci . Al Martirologio Romano nota il Baronio: Hujus res gestas ex authenticis MSS. edidit Sarius T. v. Hic excessit ex bumanis anno domini 1225. Il Surio (in detto T. v. pag. 412.) ne - riferisce lungamente la vita, di cui ecco il titolo scritto da Fr. Giacomo Mosandro Cartusiano, che fa l' addizioni al Surio: Vita S. Elzegrii Comitis Ariani (e Narbonensi Gallia) qui cum sancta conjuge viwit continentissime , virgoque permansit professus illud Beatissimi Francisci institutum quod vocant de tersia regula. Author vita hujus fuum nomen in Codice MS. non babuit, sed est fide dignissimus. L' Autor medesimo sarà stato senz'altro quello del nofiro Codice, di cui non v'è qui però accennato il prin168 Relazione della Nuova Libr. cipio, che col confronto allo stampato dal Surio ce ne afficurerebbe. Della vita fu tradotta dal P.Claudio Bilancetti della Compagnia di Gesù, e stampata nel 1608: in Palermo in un tomettino in ottavo.

Item liber sermonum incipiens Filia populi mei (231).

(231) Questo è il principio de Sermoni di Quaresima il di delle Ceneri di Jacopo di Voragine, di cui ne abbiamo la stampa del 1497.

Item sermonum incipiens Suscepimus Deus. Item liber dictaminis incipiens Quass modo (232) bombicinus.

(232) E' affatto simile il titolo, ed il principio a quello sopra riferito, di cui si è parlato alla n. (223).

Item liber palladij (233) ( non invenitur).

(233) Questo Palladio, di cui è il libro, ch'era îna-Monastero, ma in appresso si era smarito, e su notata in margine di più minuto carattere questa perdita colle parole non invenitur, è certamente l' Autoredella Historia Lansfaca, che contiene le vite de' Solitari, e su così chianuata, perchè diretta a Lauso pio Uomo, e Governadore di Cappadocia. Ella va stampata nella Biblioteca de' PP. nel T. vii. dell' dutzione di Parigi del 1569., nel T. vii. dell' Auttario G. L. di Frontone Ducco del 1624. colle di lui note, nel 2111. To. della stessa si la successa carante in Parigi nel 1654., ed in altre . L' Autore visse negli estremi anni del 1v. secolo, e secesi solitario ne' monti di Nitria, fu discepolo di S. Evagrio, e fu fatto Vescovo d' Elenopoli . Questa di lui opera fatta in greco fu stampata in Parigi l' anno 1555. in 4. insieme coll' altra di Teodoreto Vescovo di Ciro detto Deopians tradotta da Genziano Erveto Aurelio . Fu anche dal Meursio data in greco, e stampata in Amsterdam l' anno 1619. Un Palladio Vescovo di Oriente, vi fu anche circa i tempi medefimi, il quale feriffe il Dialogo contenente la vita di S. Gian Grisostomo, di cui non convengono gli Autori, se fusse, o no il medesimo. Io o creduto, che il libro qui accennato fosse la detta Storia, ch' era in que' tempi tanto comune , e che al riferir del Vossio ( de Hifloricis Gracis) opus boe certis diebus in Ecclefia pralegi folere en Triodio ostendit in Glossario suo Cl. Joannes Meursius , qui & primus bunc Scriptorem edidit græcë; la quale si trova manoscritta in innumerabili codici, come può vedersi presso il Montfaucon ( Bibl. Bibl. ). Ciò mi à fatto anche giudicare di non poter esser l'Agricoltura di Rutilio Tauro Palladio.

Item liber aliquorum evangeliorum expost-

Item liber biblie pars exposita.

Item liber aliquorum dictorum notabilium Incipiens O boniloquium bombicinus.

Item liber de infancia Jalvatoris (234).

(234) Questo è uno de' libri apocrifi del nuovo Teinamento, di cui parla Gianalberto Fabricio nglla. Raccolta, che pubblicò colle stampe di Amburgo nel Opuse. Sic. To. XII.

Y 1703.

1703. col titolo di Cidex Apicryphus Novi Teffamenti . Nella prima parte di ello vi fono Testimonia & Censura de Evangelio Thoma, & libro de Infantia Salvatoris. Nelle Meditazioni della vita di Gesù Cristo di Lodolfo Cartufiano, di cui si è favellato alla n. (218) dopo il Prologo si leggono queste parole: Incipit liher de vita Jesu Christi, non ille de Infantia Salvatoris apocryphus, fed ex ferie Evangelice bistorie collectus . Il Codice 1222. della Vaticana (apud Montfaucon loc. c. pag. 43.) contiene quest' opera, ed altre, cioè: Oratio in laudem S. Oricoli. Liber de Infantia Jefu Christi. Fragmentum Soliloquii Hugonis de arrha anima Sc. Il codice 144. bombicino greco della Biblioteca. Imperiale di Vienna (ibid. pag. 558) contiene i feguenti opuscoli . Ametis . . . . Onivocrites . Anonymi prophetia . Thoma Ifdraelita liber de Infantia Christi . Il Codice 18. della Libreria del Monaflero di S. Illidio di Chiaramonte (ibid. 1262-1263.) contiene molti opuscoli, l'ultimo de' quali è : Liber de Infantia Salvatoris. Tra'MSS. Teologici della Libreria Paolina dell'Accademia di Lipfia (Ex Catalogo L. Joachimi Felleri Cygnei pag. 161.) fi trova : Liber de Nativitate Christi , & obstetricibus a Frepho adductis, item de infantia ejus ufque ad annum x11. Nella Biblioteca di Alessandro Petavio nella Vaticana (ap. Montfaucon Bibl. Bibl. pag. 65.) v'à il parere di S. Girolamo sovra questo libro: Judicium ejus dem (S. Hieronymi ) de Libro de vita Beata Maria , & Infantia Salvatoris ad Chromatium & Heliodorums 1376. 58. 92.

Item liber continens causas episcopales (235).

Del Mon. di S. Martino. 171

(235) Il Codice 1451, della Biblioteca della Regina di Svezia nella Vaticana (ap. Montf. loc. cir. pag. 46.) è questo: Orationes diversa forte D. Thoma, cujus fequantur quastiones de causis Papalibus, & Episcopalibus.

Item pars breviarij non tota secundum; cursum (236).

(236) L'ultima parola ch'è scritta cur, è da me interpetrata cursum, in di cui nome viene la serie delle. Orazioni, de' Salmi, degl' Inni, e di tutte le altre preghiere, che giornalmente si cantano nella Chiesa: Fu quella, o sia l' Uffizio Ecclesiastico ad istanza di Damaso Papa disposto da S. Girolamo, come dice, Onorio Augustodunese (nel lib. z. cap. 1. della fia. Opera). Dal Concilio Calcutefe celebrato l' anno 787. al cap. 7. si prescrisse, ut omnes Ecclesia publice Canonicis boris cursum faum cum reverentia babeant . S. Gregorio Turonese iscrisse un suo libro De Curfibus Ecclefiaflicis; e il nostro Mabillon al fine del suo libro De Liturgia Gallicana fa una Disquisizione De Cursu Gallicano . Nella Biblioteca del Barone di Crassier in Leida ( ap. Montf. Bibl. Bibl. pag. 606.) v'à un Codice , che contiene Pfalterium integrum cum Canticis, Litaniis majoribus, curfu B. M. Virginis , Officio Defunctorum Oc. , in quella di Jumjeges tra' libri Biblici difegnati colla lettera A nel 12. (ibid. pag. 1205.) tra molti opuscoli ve n'à uno con questo titolo: Pro qualibus virentibus curfus cantatur , seu de ratione Officis Ecclesiastici , & Miffa.

Item

### Item liber mortuorum notatus (237) .

(237) Contenea questo libro a parer mio la Messa, o l' Ufficio de' Defunti, o l'uno, e l' altro insieme, ed eranvi le note musicali nelle parti, che andavan cantate. Già dissi nella nota (15), che nella Biblioteca di S. Paolo di Londra nella casa inferiore della Teforeria vi siano de' Manuali col Vespro, e col Matutino de' Morti.

## Item liber prisciani (238).

(238) Della di lui Gramatica abbiam favellato fopra alla n. (137).

Item liber parvus oracionum devotarum. Item liber de conflictu viciorum (239).

[239] Nella parte 2. delle Opere di S. Isidoro di Siviglia (pag. mibi 413.) v'à l'Opuscolo col titolo: De conflictu visitorum, 60 virtutum a de quale Guglielmo Cave ne vuole Autore il Santo. Ma oltreche Giovanni Grial nella prefazione al Lettore delle Opere di S. Isidoro dice ester questa l'opera, che a' tempi del Santo andava sotto nome di S. Gian Grisostomo. Nos (ne quid dissimatemus) boc suisse operativa dimus, quod ssidori insua este 3 vannis Chrysostomino ferebatur; esterne stato Autore Ambrogio Autoreto Abate del Monastero di S. Vincenzo ad Vulturuum in Benevento, abbastanza si prova da' dotti nosti simonaci di S. Mauro; e lo Scrittore della vita di questo Abate, che vien riserita nel secolo III. Benedittino

Del Mon. di S. Martino.

P. 11. all' anno di Cristo 778. dice compositum ab info librum de conflictu vitiorum. Col di lui nome si trova nella Libreria del Monastero di S. Ebrulfo di Utica ( apud Montf. Bibl. Bibl. pag. 1272.), ove nel Cod. 129. tra tant' altri opuscoli vi à : Ambrosii Ausperti Presbyteri Libellus de conflictu vitiorum, O virtutum . Si attribuiva anche un tempo a S. Agostino, e col di lui nome è accennata ne' due Codici 128., e 146. del 1. armario della Biblioteca de' PP, di S. Marco di Firenze (ibid. pag. 422. & 423.); siccome nel Kalendarium seu Inventarium indentatum ( Monast. Anglic. vol. 3. pag. 361.), e va stampata nell' Appendice del T. v1. delle Opere del Santo. Fu creduta non meno da taluno opera di S. Ambrogio di Milano, preso l'equivoco dal prenome di Auberto, ch' era appunto Ambrogio. Finalmente anche andò fotto nome di Leone primo Pontefice di questo nome ; onde si legge nella Vaticana il titolo del Cod. 5077. (ap. Montf. I. c. pag. 130. ) B. Leonis Papa libellus des conflictu tvirtutum, atque vitiorum, ma con error manifesto; perchè in quest' opera si fa menzione della Regola del P. S. Benedetto posteriore a quel Papa.

Item exposicio canticorum gradualium. Item liber leccionalis (240) bombicinus.

(240) Quel, che negli antichi Codici fi appella Leftionarius, o Leftionarium, ch'è un libro, che contiene le lezioni Ecclefiaffiche, qui in barbaro idioma è chiamato Leftionalis, come abbiam veduto chiamato Breviale, Diurnale, e fimili. Quello, che fi dice compollo da S. Girolamo, e che fu itampato dal Pamello (T.2. Liturgicon Colonia: 1675, in 4-), dal Balu-

luzio (in calce Capitularium Regum Prancorum), dal Cardinal Tomaß (in antiquis libris Milfarum), e finalmente va nel T. x1. delle Opere del Santo dell'edizione del Vallarsio in Verona 1742., si chiama Liber Comitis, o Comes, sive Lestionavius per circulum anni, e comprende i' Epitole, e gli Evangelj di tutte le Messe accennandone il principio, e il sine... Di quest' Opera su stanpara la prima volta la Prefazione a Costanzo Imperadore dal P. d'Achery (T. x111. Spicilegii).

Item liber comenti logice bombicinus. Item liber continens aliqua dicta notabilia bombicinus.

Item libri duo ysopi (241) bombicinus & pergamenus.

(241) Vedi sopra la n. (130).

Item ugo de sancto victore (242) & petrus Alfonsus (243) quos tenet Archiepiscopus Montis regalis (244).

(242) Di Ugone di S. Vittore dell' Ordine de' Canonici Regolari di S. Agottino, e d'Abate nel T. x. della... Biblioteca de' PP. di stampa di Parigi del 1644. vi sono le seguenti opere: Speculum de mysseris: Ecclesia: De Carimonii: Sacramenti: Sobservationibus Ecclessassici libri tres: "In Canonem Misse; le quali sono ancora nel libro di Melchiorre Ittorpio, che à titolo: Varii vetusforum fere omnium Ecclessassici Partum; ac Scriptorum libri Roma 1591. Nel T. t.

degli Analetti del Mabillon v'à Opniculi de fludio legendi caput ultimum De Ingenio. Altre di lui opete MSS. si trovano in molte Biblioteche; come può ve-

dersi presso il Montfaucon ( Bibl. Bibl.) .

(243) Di Pietro Alfonso da Giudeo fatto Cristiano v'à il Dialogo contro i Giudei distribuito in 12. titoli , che si vede stampato nella Biblioteca de' PP. di edizione di Colonia del 1618. nella parte 11. del x11. Tomo, o secolo, e nel T. xx1. di quella di Lione del 1677. I titoli, che si danno a questo Dialogo negli antichi Codici son diversi, ed io ne rapporterò alcuni. Nella Vaticana nel Cod. 988. n. 1570. fol. 80. (ap. Montf. loc. c. p. 100.) Petri Alphonsi Dialogus de Fides Catholica: nell' Ambrofiana di Milano: Petri Alphonsi olim Judai pro Christiana Religione contras Judass (ibid. pag. 521.); nel Catalogo de' MSS. nel Collegio dell' Università in Oxford : Petri Alphonsi Dialogus inter Moysen & Petrum de adoratione imaginum (ib. pag. 661.). Vi son però opere di quest' Autore con altro titolo, come quella nella Biblioteca della Regina di Svezia nella Vaticana al Cod. 106. Liber Clericalis disciplina Petri Alfonsi (ibid. pag. 16.), e la fimile nella Vaticana medefima al n. 4161. Petri Alphonfi Liber de disciplina inscriptus (ibid. pag. 215.). Nella Biblioteca finalmente di S. Vittore di Parigi (ibid. pag. 1374.) Petri Alphonfi Opera.

(244) Queili era fenz' altro lo stesso Fr. Paolo Arcivescovo sopra alla nota (162) accennato.

## Item Declari duo (245) pergameni.

(245) Cosl chiamarono in que' fecoli basti almeno in questi nostri Paesi i Vocabolari, o Dizionari; e noi

ne abbiamo uno in foglio con questo nome in grossa carta scritto, e composto dal B. Angelo Sensiso Recinicatore, e primo Abate del Monastero. Ecco il suo titolo: Incipiti liber Declari de significationibus omium distorum a qualibet litera alfabeti incipientium. Incipiendo feriatim ab bac titera a in chrissi momine amen. Nella disposizione Testamentaria del Canonico Giovanni Precopio, poi nostro Monaco, ed Abate, di cui si è parlato alla nota (155) si legge. In Assignatur eidem domino Stephano liber declari, quem habet mutua obbas monasserii de pedali.

Item antifonarium unum notatum.

Item psalterii (sic) duo parvi voluminis pergameni.

Item mortuorum unum notatum .

Item ymnarius unus notatus.

Item psalterium unum cum diurnali non sotum.

Item libellus unus continens regulam &, certos cantus.

Libri (246) qui funt Panormi in Ecclesia Spiritus Sancti (247). videlicet

(246) Questo è un nuovo titolo di rosso, come gli altri detti di fopra.

(247) La Chiefa dello Spirito Santo esistente in Palermo nel Quartiere detto di Seralcadio era un tempo semplice Cappella, od Oratorio chiamato con tal yocabolo dentro un gran Palagio, Ospizio, o Tenimeno

### Del Mon. di S. Martino. 177

mento di case dato tutto al Monastero di S. Martino, e al di lui Abate Angelo Senisio dalla nobile Vedova Jacopa de Maida per pubblico stromento, che conserviamo originale in questo Archivio in carta pecora, rogato- per gli atti di Notar Francesco Citella a 28. Maggiordel 1353. vi. Indizione, fette anni dopo la Riedificazione di questo Monastero; e ciò con patto ed obbligazione, che detta Cappella ritenga il nome, e'l vocabolo dello Spirito Santo. come lo trattiene tuttora fino a nostri giorni, es che il Monastero medesimo aver deggia sempre dopo la morte della Donatrice per se, e per la sua famiglia di S. Martino il domicilio, e l'abitazione in detto grande Ospizio, o Falagio, qualunque volta o tutti, o parte de' Monaci abitar debbano in Palermo. Quindi alla di lei morte fe ne impadronì il Monastero, e tutti que' Religiosi, che o per affari di liti, o per altri interessi, e negozi del Monastero doveano per qualche breve, o lungo tempo dimorare in Città, ivi, come si vede al presente, abitavano, e foggiornandovi dopo aver ridotto a forma di Monastero la Casa, e in maniera più decente, e magnifica la Cappella, si providero di Messali, di Breviari, di Salteri, e di qualch' altro libro lor necessario, di cui se ne teneva il catalogo in questo Monistero di S. Martino, di cui membro, e pertinenza quell' Ofpizio era rimasto.

Missale unum ad modum nostrum.

(243) Qui si dec intendere il Messale Monastico disferenza del Romano, e del Gallicano; anzi anOpusc. Sic. To. XII. Z che

che i Messali di questo particolar Monastero per certe particolari Messe, ed orazioni si distingueano dagli altri, in quella guifa, che le Chiefe di Sicilia, febbene aveiler tutte lo stesso ordine di preghiere, pure aveano per certi uffizi, ed orazioni della diversità tra di loro; onde ognuna disponea i suoi propri Codici . Etsi unum , eumdemque omnes Sicilia Episcopi (dice il nostro Monsignor di Giovanni De divinis Siculorum Officiis cap. XIII. n. VI. pag. 98.) retinerent Precum Ordinem , diversas tamen singuli concinnarunt Sanctorum Orationes, integra etiam Officia . Id caufam dedit, quare unaquaque Diocefis Sacrarum Precum Codices sibi proprios disponeret. In prova del che riporta Egli i Codici secundum. confuetudinem Majoris Panormitana Ecclesia; secundum modum , & consuetudinem Majoris Ecclesia Mesfanensis; e simili; e per esempio de' Monasteri riferifce (ibid. n. vII. pag. 100.) i Salteri, e gl' Innari Monastici ad ufum Congregationis Monachorum Siculorum regularis observantia S. Benedicti ftampati in Venezia gli anni 1535., e 1571., e per li particolari Monasteri quel Manuale di Salmi, ed Antisone a guisa di Breviario in pergamena, ch' era ad usum Mmasterii S. Maria Magdalena Civitatis Corigliomis, che compose l'anno di Critto 1433. Presbiter Amatus de Fucarino al petitionem Venerabilis Abbatisfa, come si legge nello stesso Codice oggi confervato nell' infigne Libreria de' PP. dell' Oratorio di Palermo detto l'Olivella. Noi conferviamo qui due Messali Monastici in foglio in pergamena con capilettere colorite, e miniate, in cui, se fosse qui luogo di dilungarmi, moltissime cose avrei da notare. Avverto soltanto, che apparteneano essi precisamente a questo Monastero, come si vede dalla Messa propria di S. Martino,

il cui Introito è questo: Exultet omnium turba Fidelium pro gloria patris nostri fantti Martini . letentur precipue caterve monachorum & pontificums chori celebrantes ejus festa in terris . de cujus societate sancti congaudent in celis. Si prescrive poi, che celebretur missa beati martini per totam octavam nisi festum xII. lectionum impediat; e nell' ottava vi sono le tre orazioni diverse da quelle del di della Festa... Dopo il comune de'Santi vi son le Messe di devozione col titolo roso: Incipiunt Misse devocionum, tra le quali vi è quella Pro cenobio fratrum, e tra le Collette, ed orazioni di devozione, che immediatamente appresso succedono col titolo: Hec (sic) sunt orationes commemorationum vel devocionum secundums and tempus & accio occurrit, & voluntas est vel devocio celebrantis, vi à l'Orazione pro Abbate, ( questa di due maniere diverse) pro famulis domus, pro bis qui nobis confessi sunt , pro concordia fratrum , ed altre simili . In un solo di esti vi è notato lo Scrittore , e l'anno , cioè : Frater Gerardus de Meffana me Scripsit anno MCCCCXI.

## Breviarium unum. Breviarium unum gallicanum (249).

(240) Il Rito maggiormente praticato in Sicilia era il Gallicano, come si prova dall'a accennato di Giovanni (Leit, cap. XIII. & sequ.). 2 Che poi questo si usaffe nel nostro Monastero, e perciò anche nell' Ospizio, o Grancia dello Spirito Santo si cava chiaramente da una Lettera originale di Fr. Bencettto debugarino uno di que' nostri riferiti Monaci andati a riformare il Monassero di Monte Cassino, la quale sec Egli da Gaeta, ove era andato per certi affari dopo

Z 2

d'ef-

d'effere stato in quel Monastero, e nella quale dà conto all' Abate Angelo Senisio di tutto il viaggio, e di ciò, ch' era loro prima accaduto in Roma col Sommo Pontefice Uroano V. In essa dunque, ch'è in data de' 17. di Gennajo del 1370., tra l'altre cose scrive del detto Papa: De Pfalterio autem ni conchessi chi nuy usamu lu Psalteri franchiscu & no lu romanu. Questi Monaci estendo avvezzi al rito Gallicano in. Sicilia, dovendo andare in Monte Cassino, ove si usava il Romano, aveano per cosa troppo incomoda il cambiar rito. E però lo rappresentarono al Papa, il quale concesse loro, che ufassero il Gallicano qui espresso per le parole lu psalteri franchiscu; anzi ordino, che in Monte Cassino usassesi il Salterio Gallicano medefimo, con fua Bolla data in Roma a' 4. di Marzo dell' anno stesso 1370. (1111. Nonas Martii Pontificatus anno viii.) riferita dal Montfaucon nel fuo Diario Italico p. 331., della quale ecco le parole: Cum usus Psalterii Gallici tani in Romana Curia, quam in majori parte Ecclesiarum, & Monasteriorum babeatur frequentior, quan Romani, cujus usus servatur in vestro Monasterio Cassinensi, nos nolentes, quod in boc a dictis Curia , & aliis pluribus Ecclesiis, & Monasteriis discrepetis, discretioni vestra . . . . . mandamus , quatinus de cetero utamini Pfalterio Gallico pralibato Ge. Di quel Salterio Gallicano dello stesso Urbano V., che conservasi ben custodito in questo nostro tesoro di reliquie, sen'è da me parlato sopra alla nota (21).

> Pfalterium unum cum hymnis. Pfalterium unum . Dyalogus unus vulgaris.

Additio (250) librorum de novo feriptorum seu habitorum.

(250) Dopo la nota de' libri dello Spirito Santo, di carattere più minuto ne feguono spochi altri di movo feritti, o avuti con questo titolo a fianco dello stesso carattere nero, e fono:

Item legenda una sanctorum pergamenamagni voluminis in duobus voluminibus cum tabulis.

Item liber compendij beati thome de aquino (251) incipiens Veritatis theologice sublimitas.

(251) Il Compendio di S. Tomaso d' Aquino, che comincia Veritatis theologica sublimitat, e di cui nessegue immediatamente appresso altra copia in carta bambagina, è da alcuni creduta opera dello stello Santo, da altri si crede essere dello sento, da altri si crede essere dello sento, da altri si crede essere dello sento in essere dello sento, da altri si crede essere del Monastero di S. Martino di Tours in Prancia (ap. Montsaucon Bibl. Bibl. pag. 1340.), ove si dice: Compendium totius theologica veritatis compositum secundum aliquar a Beato Thoma de Aquino, secundum altos a Fr. Thoma Anglico Ordinis Minorum annoum 300. In moste antiche Biblioteche si trovano Codici contenenti questo Compendio, come è da vedersi presso il detto Autore.

Item

Item alius ejusdem operis in cartis bombicinis.

Item liber alius cum tabulis & corio nigro parvi voluminis in pergamenis qui incipit Rosarium (252) cum multis aliis opusculis notabilibus.

(252) Questo è uno de'libri, che ancor conservasi in. questa nostra Biblioteca, ed è in 4. picciolo in perga-"mena con titoli, e capilettere roffe, benche non più abbia le tavole, e'l cuojo per sua coverta, ma sia\_ anche vestito di carta pecora. Il primo titolo, ch'è il principio del libro, dice così: Incipit Rofarium de allegationibus sancti Evangelii & de scriptis sanctorunt patrum ac eciam philosophorum . L' idea è quella di portar come una catena di Padri, e di Filosofi in conferma delle massime del Vangelo. Eccone un esempio nel principio: Dei Omnipotentis filius inter ceteras facre sue locutionis suis loquens discipulis ait Primum querite regnum Dei & justitiam ejus. Hysi-dorus. Primum sciencie studium est querere deum. deinde bonestatem vite cum innocentie opere . Beda. Regnum dei & justitiam ejus querere est celestis patrie bona desiderare . & quibus justitie meritis ad bec pervenire debeat indefinenter inquirere . Sixtus . - Difce &c. Gregorius . per exempla &c. Senecas . Scias eum virtutibus babundare qui alienas amat. Dopo due carte segue col titolo: Excerptum ab epi-Rola beati gregorii ad Secundinum . Antiquus boflis &c., indi con quello de Confessione & penitentia, che comincia: Confessio malorum inicium bono-

rum operum est oc. Indi Excerptum ex epistola beati clementis ad jacobum pro vitandis mulieribus. Clericus folus oc. poi de eligendo probo magistro Theronimus. Magister probe etatis & c. Gli altri titoli so-no De superbia & vana gloria evitanda: de vera elemofina: de pace: de discordia: de caritate: de dilectione: Quod pro inimicis est orandum: de lacrimarum effusione : de humilitate. Dopo queste materie, che si contengono in dieci carte, v'à il titolo: Incipiunt dicta de superna civitate iberusalem . Confideremus &c. Dopo due carte : Incipit liber beati anselmi quomodo deus fieri voluis bomo; qual trattato non è da consondersi con quello: cur deus bomo, essendo affatto diverso. In seguela del titolo di questo capitolo, e de' seguenti v' è anche di rosso ad ogni principio un verso Leonino, e tutti sono quefti , che qui trascrivo :

Frimo Greaturas fecit Deus baud movituras:
Hic infpiratur quid de tellure creatur:
Hic infpiratur quid de tellure creatur:
Dicinus adventum domini merito recolendum:
Cur deus estat bomo quomodo quo dictamine promo:
Hic breviter pando factus est deus bomo quando.
Quis valeas sari voluis deus us generari:
Hic indagatur quo jure deus moviatur.
Felix culpa minis deus est qua visus in ymis:
Virgo beata pia miseris miseree maria:

Que quafi plus andes quare plus sub judice gaudes. Finito questo trattatino, che io non trovo pubblicato, segue: sucipit ammonicio beati jiberonimi prestiteri ad paulam de profectu anime que babet quindecim epislosa que sunt quindecim gradus ad intradum in domum domini quare ingressus domus domini in quindecim gradibus suisse describitur. Et pri-

mo ponuntur capitula primum (fin qui di rosso) des landibus caritatis &c. Dopo i titoli de' Capitoli avvi il Prologo, e poi l'ammonizione, o sia l'opera, che nè anche si rinviene tra le opere del Santo. Indi incipit prologus in libro (sic) qui vocatur Sintillarius minimus. E' questa un' opera divisa in 52. capitoli , de' quali i titoli iono : De paftoribus es prelatis . De Predicatione . De Sapientia . De ydiotis . De sensibus bominis. De bumana lande. De divitibus . De pauperibus . De miferia . De tentatione. De persecutione . De infirmitate . De confessione . De morte. De resurrellione. De caritate. De patientia. De benignitate . De fide . De bumilitate . De obedientia . De oratione . De indulgentia . De abstinentia . De filentio . De timore . De conversione . De dignitate bominis . De sanctis vel religiosis . De corpore & Sanguine christi. De opere divino. De renovato mundo. De paradifo. De superbia & filiis suis. De gaudio . De odio . De ira . De maledictione bominis . De mendacio . De ypocrisi . De pigritia . De detractione. De avaritia. De traditione. De desperatione. De peccantibus. De dyabolo. De infirmis non correptis. De reprobis & pseudoreligiosis. De eo quod multi funt vocati . De judicio . De inferno . Il principio di quest' opera è : Nolite attendere fratres mei quod vobis promettit mundus Oc., onde non è da confondersi coll' opera del Venerab. Beda, che col nome di Scintillarium si trova nella Biblioteca. della Regina di Svezia nella Vaticana nel Cod. 1481. (ap. Montfaucon Bibl. Bibl. pag. 47.), e in quella di Alessandro Petavio nella medesima al Cod. 812. (ibid. pag. 63.), ne' MSS. dell' Archivio di S. Pietro (ibid. pag. 156. ), e altrove; e col nome di Scintilla, five loci communes va stampata nel T. vii. delle

Opere del Santo dell' edizione di Colonia del 1618., perchè, sebbene l'idea sia quasi l'istessa, pure il principio di Beda è Cap. 1. de Gharitate . Christus : Majorem bac dilectionem nemo babet Gc. Ne anche è dessa l' opera di Defensore chiamata Scintilla Sucræ Scripturæ stampata in Anversa l'anno 1550. essendo il suo principio: Lettor quifquis es &c. Anche di Cassiodoro v'è Liber scintillarum, di cui un Codice se ne conserva nella Biblioteca Bodlejana, che è il 1383. (ap. Montf. l. c. pag. 654.), ma nelle sue opere stampate nol trovo. Indi nel nostro Codice si accennano i doni dello Spirito Santo, i peccati mortali co' loro derivati, e le opere di misericordia : poi Admonitiones juniorum edite a Fratre Bonaventura ordinis minorum . Incipit Prologus Renovamini Oc., ch'è quell'opuscolo oggi intitolato Regula Novitiorum stampato nel 11. T. de' suoi Opufcoli pag. mibi 72. indi Excitatio mentis ad contemplandum Deum beari Anselmi cantuarienfis: Eyas nunc bomuncio, ch' è la ventesima prima tra le meditazioni del Santo. Finalmente la lettera di S. Bernardo ad fratres de Monte Dei, la di cui prefazione comincia: Dominis & amicis fratribus Bernardus Prior & Abbas Sabbatum delicatum ; ch'è flampata nel T. III. delle Opere di S. Bernardo dell' edizione de' nostri PP. di S. Mauro; ma si sa oggi esser questa di Guigone Priore V. della Certofa Maggiore, e che veramente comincia, o a meglio dire s'intitola : Chariffimis fratribus & dominis Haimoni Priori & ceteris Guigo Sabbatum delicatum, come da due Codici uno di Pontigny del 1156., e l'altro del Monastero Carlolocese dell' Ordine di Cisterzio ritrovati dal Martene si mostra ad evidenza; del che si vegga l' avviso dell' Editore dell' Opuse, Sic. To. XII. A a Ope186 Relazione della Nuova Libr.
Opere del Santo nel III. accennato tomo pag. mibi 215.

Item missale unum competentis voluminis cum prephacionibus notatis coopertum panno viridi.

Item hynarius (sic) unus magni voluminis notatus

Item liber de revelacionilus sancte brigide de bombicina coopertus corio rubeo.

Item alius liber de revelacionibus ejusdem în pergamena (253) cum tabulis.

(252) Di queste due copie delle Rivelazioni di S. Brigida ci è rimasto in Libreria il solo secondo in pergamena, non più coverto di tavole, ma oggi anche di pergamena, che così comincia di rosso: Hic est titulus hujus libri qui liber celestis revelationums christi ad sponsam intitulatur ut sequitur : Ad bonorem summi patris & ejus filit & sue santlissime matris. Incipit liber celeftis revelationum & fecretorum dei melliflui amoris & mire dulcedinis ad ejus delectam Sponfam dilectiffimam . Incipit primus liber continens in fe bec capitula fecundum fuarums partium divisiones super quo incipiunt Rubrice sigillatim & per ordinem ut fecuntur . Capitulum 1. ( fin qui di rosso, come la prima lettera majuscola della parola seguente, e tutti i titoli, e le prime lettere d' ogni capitolo vagamente delineate ) Verba domini nofiri jefu chrifti &c. , e riferiti tutti i titoli de' - Lx. Capitoli del primo libro si legge di rosso : En-

plicit tabula capitulorum primi libri . Incipit probemium bujus libri . In nomine patris & filii & Spiritus Santii . Indi incomincia : Stupor & mirabilia audita funt in terra nostra Oc. proemio, o prologo qui fuit editus, come si legge nelle stampe, per venerabilem virum magillrum Matthiam de Svetia. Finito questo proemio legue tutto il primo libro, dopo il quale v'à l'Indice de capi del 2. libro col titolo di rosso: Incipiunt Rubrice secundi libri celeflis Revelationum, e così degli altri fino al fettimo libro, che s' intitola non già septimus, ma liber ultimus, quale terminato si legge di rosso: Incipit epistola Solitarii: Reprebenduntur bic illi qui ex arrupto (fic ) & improvise nullo examine precedente approbant aut reprobant personas se asserentes babere visiones & revelationes divinas . primo capitulo. Indi di nero, ma colla prima lettera majufcola di rosso: O Serenissimi Reges &c., e questa epistola contiene otto capi, finiti i quali di rosso incipiunt rubrice libri celestis imperatoris ad reges revelatus divinitus beate brigide principisse de regno svecie, e finito al folito il catalogo de' capitoli, come fopra, si riporta tutto questo libro, ch'è l'ottavo delle rivelazioni nelle fudette stampe, e che costa di 57. capi, a cui vi è aggiunto il titolo di capo 58. di rolfo: Celestis Imperator Christus pro tribunali sedens arguit graviter Reges, & Principes terre, & omnis status de ingratitudine ipsorum cum comminatione terribilis sentencie ire sue. admonet tamen cos quod convertantur: & recipiet eos cum misericordia ficut pater. Questo capitolo comincia: Vidi palacium grande Oc. , ed è lo stesso, che si riporta dopo il capo 30. del libro fettimo, o ultimo, che abbiamo fopra notato. Segue poi la regela con quelto titolo

di rosso: Hic incipit regula Salvatoris data divinitus ab ore Christi devotissime sponse sue domine brigide. Cujus religio (lo che non è nelle stampe) debet effe monialium ad reverenciam gloriofe virgiwis marie. Que quidem regula dicle domine datas fuit mire mede ut infra patebit in castro namteri liutonpensis diocesis in regno svecie ea exissenti (sic) ins oratione Rapta in visionem Spiritualem & intelle-Etualem . Immediatamente v'à anche di rollo il titolo del primo capitolo con queste parole: Narratur bic modus qualiter domina brigida babebat revelationes divinas & qualiter infa dubitans de illusione bumiliter subposuit eas examini unius archiepiscopi & trium episcoporum & unius magistri in theologia & etiam unius abbatis religiosissimi. Qui omnis (sic) prebabito confilio maturo comprobaverunt eas effe as bono spiritu veritatis, of non ab illusore angelo falsitatis. Indi Primum Capitulum. In dominio regis norvegie Oc., come nelle stampe. Dopo i tre capi segue la nuova regola di capi 31., indi il prologo in Sermonem Angelicum de excellentia virginis marie col fermone medesimo diviso in tante lezioni per tutta la fettimana. Succedono poi le quattro orazioni, e finalmente l' atto, o Istromento del Vescovo di Spoleto Gualardo, con cui dopo l'esame rigoroso riferisce la vita della Santa . Eccone il principio : In nomine domini amen . Anno nativitatis ejus dem millesimo trecentesimo septuagesimo tertio Indiccione undecima, tempore fancti fimi in chrifto patris of domini noftri domini gregorii divina favente clementia pape undecimi . die decimoquarto mensis decembris Reverendus in christo pater & dominus gualbardus dei gratia episcopus spoletanus afferens se commissarium Reverendissimi in christo patris & domini domini Giraldi dei gratia

abbatis majoris monasterii Tuidnensis provinciarum patrimonii beati petri in Tuscia ducatis (sic) spoletani o cetera pro domino nostro papa o sancta romana ecclesia gubernatoris generalis. Ad investigandum scruptandum (sic) & perquirendum de vita O condictionibus olim magnifice O venerabilis domine domine brigide de regno svecie defunile boc anno in urbe existens in terra montis falconis spoletane diocesis videlicet in ecclesia beati francisci de dista terra ante altare magnum diste ecclesie juxt as vias publicas a duobus lateribus ecclesiam sancti Joannis de dicto loco ex alio latere presentibus magnifico domino domino Gomecio de albernocio vicario esculi & ducatus spoletane rectore generali . domino Rugerio de regno Svecie filio dicte domine . domino Gabio de Cruviaco de parma. domino matheo de fontana de parma. domino jobanne de ciuffutis de esculo legum doctoribus Judicibus curie generalis di-Eti domini rectoris. Magistro thebaldo de Esculo medico dicti domini Gomeci . fratre francisco de Messana olim episcopo fermo polensis (sic) nunc beremita i fratre jacobo de mevannia guardiano loci fratrum minorum de monte falcono fratre feliciano prisre loci fratrum sancti augustini de dicto loco fratre angelo de spoleto priore beremitorum seu loci santte lucie collisgratie prope spoletum . fratre jobanne bartholomei professo in dicto loco collisgratie. fratre francisco de matelica. fratre ugolino de mevanna monaco monasterii santti benedicti. Nobili viro jacobo benedicti de perusio potestate seu vicario terre montis falconis . Andrea egidii . Bartholomeo parentilli. Jacobono simucii & cavillo angeli prioribus populi terre predicte montis falconis & pluribus aliis existentibus in dicta ecclesia testibus vocatis babitis

or rogatis volenfine investigare indagare of scruptari de vita & condictionibus dicte domine Brigide fecit ad se vocari venerabiles viros dominum petrum alomis de civitate stenengher preshiterum de regno Svecie & fratrem petrum olanii priorem monasterii sancte marie de alabastro dyscesis lincopensis ordinis cisterciensis de regno svecie olim confessores supraditie domine brigide . Quibus sic vocatis & constitutis personaliter coram eo detulit (sic) juramentum corporale quod deponerent super vita & condictionibus di-Ele domine Brigide testimonium veritatis. Remotis bodio amore precio precibus & omni alia bumana gratia . Qui quidem dominus Petrus & frater Petrus confessores predicti & quilibet ipforum divisi positis ambabus manibus super quodam libro missali quem dictus dominus episcopus tenebat in manibus & quadan cruce existente supra dictum librum ubi apparebat ymago domini nostri jefu christi crucifixi juraverunt dicere ferre & perbibere testimonium veritatis Super vita & condictionibus Supradictis . Remotis hodio amore ut supra . Segue poi la relazione data da costoro della vita della Santa scritta in un quaderno di carta da detti Confessori con giuramento afficurata, che comincia: Sciendum eft quod bamillima ancilla dei ; dopo la quale colla fottoscrizione de' Notari, e l'aggiunta di alcuni miracoli finifce : Explicit vita beate brigide, e termina ancora il libro, ch'è in foglio massimo.

Item evangelistale (254) unum cum licteris deauratis.

(254) Degli Evangelistarj si è parlato alla n. (29). I

nomi barbari di Evangelistale, Lestionale, Breviale son frequenti in questo nostro Catalogo; e Noi 1º abbiamo avvertito alla n. (240).

Item liber unus qui vocatur alphabetum; narracionum (255) Incipiens Antiquorum patrum exempla.

(255) Nella Biblioteca del Monastero della SS. Trinità di Vendosne tra' Codici in quarto avvi un volume. con questo titolo: Alphabetum narrationum (apud Montsaucon Bibl: Bibl. pag. 1204.). Sarà, per quanto credo, una raccolta di csempi degli antichi PP. portata ad ordine d'alfabeto, com' è la Summa de Exemplis di Giovanni di S. Geminiano accennata alla n. (94).

Item liber vocatus malmotreclus incipiens împaciens proprie impericie (256).

(256) Malmotreëlus, o sia più propriamente Mammotreëlus, ch' è l' ultimo libro del rostro Cata'ogo (dice il Fabrizio n'el T. 3. della Biblioteca Latina pag. 675.) Liber expositorius vocum dissiciliorum in Bibliis latinis, antiphonis, è bymnis, legendis santiorum, è bomilis, quem servo editum in falio hue anni, è loci nota. Finitus liber, continua Egli, ab enstore A. C. 1466. D' onde cavata Egli abbia questa notizia, che replica nel tomo slesso pag. 739., ove dice esser l' Autore Marchesno a Regio Lepidi, ch'è Regio Città poco dissante da Modena, dell'Ordire de' Minori, io non saprei; e quando così soste, questa.

### 102 Relazione della Nuova Libr.

aggiunta di libri al mio Catalogo dell' anno 1384. la quale' si vede esser tutta dello stesso carattere, fatta non già di tempo in tempo, ma tutta insieme, avrebbe dovuto effer fatta circa un fecolo dopo. Anche Sifto Senefe ( Biblioth. Sancia ) dice vissuto l'Autore l' anno 1450. Il Waddingo però Scrittore molto accurato ( de Scriptoribus Ord. Min. ), e che potea faperlo forse meglio d'ogn' altro, dice, che sia visfuto circa l' anno 1300., e fiorito nella Provincia di Bologna Custode, o Guardiano in Ferrara. Perchè gli abbia l' Autore dato questo nome, lo dice nel Prologo: Et quia morem gerit talis decursus pædagogi, qui greffus dirigit parvulorum, Mammotreclus poterit appellari . Imo Mammothreptus ex Graco unuwolfento, qua de voce præ ceteris Augustinus ferm. 2. in pf. 30. ( V. du Freine in prafut. Gloffarii Med. & Inf. Latin. S. L.). L'idea dunque dell' Autore fu quella, com' Egli dice nello stesso Prologo, d' ajutare i poveri Cherici, che sono promossi all'ussicio di predicare, e perciò spiega secondo l'ordine della Bibbia le voci, l'ortografia, e la quantità delle fillabe; ciò, che fa della Sacra Scrittura, del prologo di S. Girolamo, dell' antifone, de' responsori, degl' inni, delle vite de' Santi, delle omelie de' PP. &c. Io ne ò veduto un antico Codice MS, parte in pergamena, e parte in carta nella Biblioteca del nostro Monastero di Mefsina, che à ne' primi fogli de' caratteri rossi, e neri. Il titelo del libro al di fuori è Vocahularium Biblie, dentro: Incipit Mamotreclus in subsidium pauperum Clericorum; indi il Prologo: Impericie ac ruditati compaciens pauperum clericorum qui ad predicacionis efficium promoventur decrevi bibliam perlegendo transcarrere. nec non & alia que in Ecclefia recitantur Oc. Al fine della spiegazione dell',

Apocalissi vi sono i seguenti stroppiatissimi versi:

Anno millessimo quatercentessimo nota
trigessimo quinto quo liber seribitur isle
Qui seripsi seribat andreas domino vivat

vivat cum fanclis misserte pedibus claudis.

per li quali s'indica il nome, e forse i caratteri di chi
ferisse quel libro. 'Anno anche la loro stravaganza quegli altri versi, che sono nel foglio ultimo dello stesso
Mammotretto MS. della Biblioteca Gotana trascritti
dal Fabricio (Bibl. Lat. T. 3. pag. 675.) che sono
i seguenti:

O Vos qui noslis quid perferat ille laboris Qui se scribendo cassigat tempore crebro Assiduis precibus memores sitis precor ejus Qui promtus librum conscriptis & edidit illum Et tu Nate Dei miserere stagito mei

Nam tua pro gloria feci bac omnia. Si fecero di quell' opera ne' primi anni dell' invenzione della stampa molte edizioni. La prima l'anno 1470. in Magonza (du Frefne l.c. ) ignota all'Orlandi, altre tre in Venezia, una l' anno 1476. in f. ne fecero Francesco de Hailbrun, e Nicolò di Francfort; l' altra in 4. piccolo l' anno 1479. Nicolò Jenson, e questa l' ò veduta nella Biblioteca de Regi Studi di Palermo, la terza nel 1492. fu fatta da Simone di Pavia, altrimenti Bevilacqua, che si conserva tra' libri antichi del Monastero dei nostri PP. Benedittini di Morreale. Anche in Argentina in foglio l' anno 1489, ne comparve un' altra; e credo effer pure la stessa opera quel libro del 1481. in Milano pegli editori Pachel, & Scinzenzeler col titolo : Vocabularius in mamotrectum fecundum ordinem alphabeti (Saxius in Catalogo Librorum Mediolani edit. pag. DLXXV. in Hift. Litter. Typograph. Mediolani). Il principio delle stam-Opusc. Sic. To. XII.

### 194 Relazione della Nuova Libr.

pe, che ò veduto, corrisponde col nostro, leggendos: Impaciens propris impericie ac ruditati compaciens pauperum clericorum &c. Mosti codici di
verse Biblioteche ne riferisce il Montfaucon (Bibl.
Bibl.). Intorno a questo libro si vegga l'Autore del Catalogo Ragionato de' Libri del Quattrocento, che in
proposto dell'accennata stampa di quest' opera fatta in
venezia per Francesco de Hailbrun, e Nicolò di Francfort l'anno 1475, ne parla lungamente (nel T. x11.
delle Memorie per la Storia Letteraria del Valvasfense
Sapplemento per il mse di Agosto pag. 161.).

Quì termina, Monsignor Mio, il Catalogo di detti libri, che ò voluto tutto trafcrivervi, per vedere oltre il numero anche la qualità de' Codici; de' quali se ve ne detto molte cose, tantum mihi non spondeo, vi dirò coll' Argelati (a), ut ceteris etiam spicilegium non reliquerim agendo . . . . . . de Scriptoribus ante Artis impressoria inventionem . . . . . quod MSS. Codices perierint plures, vel in alias Regiones assportato invisere non potuerim. Posso anzi io dire, che quasi tutti o perirono, o da indiscreta mano surono altrove portati que' nossiri Codici, restandone solo que' pochi, che

<sup>(</sup>a) In Praf. ad Biblioth. Script. Mediolanenf. pag. v.

vi ò accennato, che ancor rimangono ini Libreria, se pure sono i medesimi, e non altri venuti appresso con molti altri, che ne abbiamo, e de' quali non si fa memeria nel Catalogo. Di questi stessi, che oggidì quì esistono, mi son guardato di voler definire il tempo, in cui furono feritti, cavandolo dal carattere, perchè ò temuto la sferza del Marchese Maffei, il quale dice, che (a) sbagli curiosissimi sono stati presi, e si prendono, quasi il medesimo (carattere) non fosse corso in più secoli, e quasi nel secolo medesimo in più modi non si scrivesse, e si ride, che qualche straniero ci è stato, che sopra più MSS. delle Librerie d' Italia ha notato annorum 600., annorum 700., annorum 900., quasi anche l'anno gli fosse noto (b).

Vedete Voi già, che, benchè moltissimi di essi eran libri, che servivano a que PP. per la Chiesa, e pel Coro, voglio dire per le Messe o da leggersi sull'altare, o da cantarsi nel Coro, e per soddissare il divino

..£\_

 <sup>(</sup>a) Notizia generale de' MSS. Capit. di Verona pagmihi 60.
 (b) Ivi pag. 61.

106 Relazione della Nuova Libr.

uffizio, per cui oltre i Salterj eranvi gli Evangeli, le Pistole, e i Sermoni de' SS. PP., pure nonmancavano sin d'allora i libri degli studi, e delle scienze. Oltre la Sacra Scrittura, e varie esposizioni di esta, oltre vari libri ascetici, e predicabili eranvi sin da quattro fecoli addietro, e quasi su i primi anni della Riedificazione di questo Monastero, libri di Teologia e Polemica, e Morale, di Canoni, di legge civile, di rettorica, di filosofia, di gramatica, e fino di astrologia, di aritmetica, di storia naturale, e di medicina. Eranvi i principj della lingua greca, e della poesia, e in somma libri quasi d'ogni materia scientifica. Non eranvi, è vero, nè poteano effervi le opere intere de'SS. PP., che si sono ne' tempi posteriori da varj Eruditi raccolte tutte in un corpo; ma granparte delle loro opere, di S. Gregorio, S. Girolamo, S. Agostino, S. Gian Grisostomo, S. Isidoro, di Cassiano, di Climaco, di Pacomio, di S. Bernardo, di S. Tomaso, e di tant' altri non vi mancavano. Ma che mai, mi direte, ne avvenne di tanti codici, ch' erano e per se stessi, e per la fatica grande, che recavano a chi dovea scriverli, e per la scarsezza, e rarità di essi, quando non era ancor comparso in Europa il gran be. nenefizio della stampa, di un pregio singolarissimo? quel ch'è avvenuto di quelli di tant' altri ragguardevoli Monasterj, di tant' altre Basiliche, di tant' altri insigni Archivi della Sicilia, dell' Italia, dell' Europa. Senza parlarvi ora di quelli de' Monasteri Benedittini della Germania, dell' Inghilterra, della. Baviera, de' Paesi Bassi, della Svezia, di Francia, e di tanti altri luoghi riferiti dal Pezio, dal Montfaucon, dal Mabillon, dal Martene, e'negli ultimi anni dal P. Ziengelbaver (a), fenza nulla dire di quelle d' Italia, e specialmente di quella di Monte-Casino, di cui vi ricorderete di quel, che riferifce Domenico Maria Manni (b), nella stessa nostra Sicilia anche ne' tempi meno barbari non ne abbiam veduto le troppo considerabili perdite? Dell'infigne Monastero del Salvadore de' PP. Basiliani di Messina lo avvertì già il nostro Ch. Canonico Domenico Schiavo (c) d'effer di tempo in tempo man-

(a) Hift. Litter. Ordinis S. P. Benedicti P. 1.

<sup>(</sup>b) Nuova proposizione concernente la Diplomaticas flampata nel 1. Volume delle Memorie della Società Colombaria num. v. e segu.

<sup>(</sup>c) Ragionamento per la erezioae della pubblica Libre-

108 Relazione della Nuova Libr.

cati tanti be' Codici Greci, offervandofi nel 1114. una donazione di 300. Codici fattagli da Scolario Graffeo oltre varj libri Liturgici, ed altri, che dovea allora avere quella Biblioteca; il Catalogo fatto nel 1563, per ordine di Pio IV. da Antonio Francesco di Napoli Messinese, copiato indi dal Possevino, e poi dal Burmanno; quello del Montfaucon avuto dall' Abate Menniti nel principio di questo secolo; e l'ultimo, ch' io ottenni l' anno 1758. dal Padre Lettore oggi Abate D. Gregorio Sansilippo Basiliano; ognun de' quali Cataloghi de' tempi posteriori sempre contiene Codici in affai minor numero de' primi. Oggi del pari appena resta vestigio di que', ch' crano negli Archivi delle Chiese Cattedrali di Messina, di Catania, di Siracusa, e di Girgenti; com' Egli offerva (a). Nel nostro Monastero della Maddalena di Messina, in uno di que' Codici oggi simasti, che non arrivano ne anche al nu-

me-

ria di Palermo nel T. vIII. degli Opuscoli di Autori Sic. nella n. (b) della pag. 140., e nella Lettera di vari punti di Stor. Letter. nel T. 1x. pag. 80. (a) Ragion. cit. del T. vIII. pag. 139. alla n. (b).

Del Mon. di S. Martino.

mero di 40., il quale è delle Confessioni di S. Agostino in s. in pergamena, ò trovato io l'anno 1757. un Catalogo di libri, che erano 82. sine tabulis, e 115. sum tabulis (\*). In Catania son pochi mesi, che si è trovato dal Ch. Canonico Vito Coco un antico Catalogo di libri nell'Archivio di quella Cattedrale nel tempo del Vescovo Giovanni de Primis che governò quella Chiesa dall'anno 1445., e di essi non ne sopravanza alcuno. Ma ba-

(\*) Cost comincia questo Indice: Omnibus in Christo piè viventibus notum fit tam presentibus quam futuris, quod in tempore Dii Villelmi Lumbardi abbatis sub quo dominus Pascalis accepit armariums isti libri inventi sunt in ecclesia sancti pauli tam parvi quam magni Oc. Non trovando ne tra gli Abati di S. Placido, e poi della Maddalena di Messina. questo Abate Lombardo, nè essendovi che una picciola Chiefuola di S. Paolo alle falde del Monastero di S. Placido, la quale non potea effer Monastero con. Abate, benchè fosse dagli antichi tempi aggregata al detto Monattero di S. Placido, ò dubitato, che potesse appartenere quel libro, e in conseguenza il Catalogo o ad alrro Monastero di Sicilia oggi ignoto col titolo di S. Paolo, o forse ancora al nostro Monastero di S. Paolo di Roma, o ad altra Chiesa suori di Sicilia; ma non ò potuto cavarne finora veridiche, co

migliori notizie.

sta rislettere a' libri, ch' erano ne' Tesori del nostro Duomo, e della Real Cappella di Palazzo di Palermo. Nel primo pochissimi ne fon oggi rimasti, dopoche sappiamo, chealla Chiefa, che aver doveva i fuoi non pochi libri Liturgici, dati ne furono in buon numero degli altri per legato di Pietro Garsia de Santaside l'anno 1306., come si è da me sopra accennato dentro la nota (118), e quandoche più di quaranta ne trovò, ene notò il P. Amato, e ne pubblicò l'anno 1728. nella fua opera de Principe Templo Panormitano pag. 420. & sequ., come ò detto alla n. (187) di questo nostro Catalogo . Nel fecondo n'è restato appena vestigio, quando nell' Inventario, e nella consegnazione fattane l' anno 1309. dagli Eredi del Tesoriero della Real Cappella al Cantore dellamedesima, eranvene più di 50., come leggesi nello strumento pubblicato dall' accennato Signor Canonico Schiavo (a). Ne e già, che non usassesi diligenza da' Bibliotecarj, o da chi altro avea in cura que' libri; vedendosi non solo, che n' era fatto con tanta. efat-

<sup>(</sup>a) Opufc. di Aut. Sicil. T. Ix. pag. 93. & fequ.

esattezza l' Indice, con espressarsi in qual peculiar luogo, o presso chi conservavansi i Codici, come si è veduto del nostro, ove anche i piccioli quaderni, e i più minimi libricciuoli v' eran notati, e scritti nel mezzo di un libro, il quale, effendovi in effore prima, e dopo fegnati tutti i Privilegi, e gli atti, e le relazioni delle sostanze del Monastero, (ciò, che v'ò detto ful bel principin ) dovea da tutti ben custodirsi , come fino a nostri giorni si è custodito; ma anche, che si facean de' Cataloghi medesimi diverse copie, e in luoghi diversi si conservavano, come leggesi nell' accennato Catalogo del nostro Monastero di Santa Maria Maddalena di Messina (\*), e che intimavansi maledizioni,

e fco-

<sup>(\*)</sup> Quel Catalogo di Codici da me sopra riserito scritto da D. Pasquale Bibliotecario così conchiude: Ego Paschalis hec omnia consilio fratram meorum. Scribere seci, quemadmodum insimet docuerunt. Sciendum vero est quod hec Scriptura in tribus socis posita est. Primo in uno quaternione quem. Abbas habet. Secundo in omiliario qui est in reservoiro di ille liber est ad testimonium conventus. Tercio inslibra confessionam augustini qui est in armario ad testimonium armarii. Est bec scriptura una de eadem est in issi tribus locis nichil plas, nichil mi-Opusc. 30. 70. XIII.

### 202 Relazione della Nuova Libr.

e fcomuniche contro chi avesse toccato que' libri, anzi anche contro chi avesse tolto via dal Codice quel Catalogo, e quella scomunica ivi intimata, come si osserva in quello di Monte Cassino (\*). Del resto porto io opinione, che la stampa, siccome un singolarissimo bene su per le lettere', così sece molto calar di pregio presso molti, che non istimano le cose per il buono, che anno in se stesse, ma per il comodo, che lor recano, i libri scritti a penna. Il potere con poca spesa provvedersi di libri, i quali spezialmente esciti da esatti torchi sono

nus in se habens nec unum verbum. Et quamdiu elovem babuero paratus sum reddere rationem abbasi & illi qui post me clavem habuerit de omnibus ississis prenominatis quandocumque abbas voluerit.

(\*\*) Ecco la formola barbara di quella scomunica riserita dal Montsaucon (Bibl. Bibl. pag. 219-): Si
quis vel unua auten de os libros qui superius scripti sunt de predicta Ecclesia S. Beneditti quolibes
modo auserre molierit vel temptaverit, non abeat
pars, neque sors in resurrectione justorum, sed sit
pars illius qui ad sinistram possis sunt. In acterno
igne dampnandi cruni & bic dum advinerint anathematis vinculo sunt invodati. Dicite omnes quasa
fat siat. Es sinistirer patietur qui banc anathemam
de dunc codican avolere studaerii.

assai più facili a leggersi, che non sono i manoscritti, dovette per necessità recare nella
maggior parte degli Uomini dati alle lettere
un desiderio di avvalersi di essi, e di lasciare in abbandono que' codici, che per la rarità, e pel caro prezzo, e per qualche dissicoltà di caratteri non venivano comodi al
loro studio (\*). Restarono dunque o in potere
de' poco letterati, o a discrezione della polvere, e delle tignuole; dal che due cattivi
essetti n' ebbero a nascere, uno di facilnente logorarsi, squinternarsi, perdersi, e sino di
far-

<sup>(\*)</sup> Questo medesimo sentimento, benche a proposito deli la rarità, e del poco conto fatto ne' successivi tempe de' libri di prime stampe, trovassi scritto dallo Schelornio nel sito Comento dello studio del celebre Bibliotecario Userbachio ( Commercii Episolarii Tfenbachiani Sclectia &c. pag. Lxiv.) con le siguero ti parole: Divime artis (typographica) inventipreter culpam snam multis coditibus MSS. perniciem intuis, nec pauci optime nota codices post cam solerter excogitatum, ac irdusrie excultam bibliopegis, & braticatoribus in pradom cestrumi, inepte signidem arbitratibus iniquis, ac infeitis rem messimatoribus nulli amplius vsui este volumina munu exarata, lesiu quippe & dississiona, & minus jucunda, cum jam typis expressa baberi possent illa opera.

204 Relazione della Nuova Libr.

farsene uso de' sogli o per coprire i nuovi libri, che si stampavano, o per farne, come chiamano i Legatori, le risguardie a' medesimi; l'altro, che persone, che ne conoscevano il pregio, o sapeano chi con ansietà in traccia ne andasse, li rubavano, per venderli a caro prezzo. Questo secondo male è minor del primo, perchè, sebbene abbianque' libri cambiata stanza, e padrone, pure non si son levati dal mondo, e restano nel lor essere. Siccome poi la stima delle cose va più crescendo, quanto son meno comuni, così di quei codici andò col tempo a crescere il pregio, e colle vie lecite, e colle illecite volendo ognuno acquisto farne non si face. coscienza di spogliarne altri, perchè le avesse per. fe. lo dunque non fo poi in tutto condannare la trascuranza di que' possessori, che nata la stampa se ne spogliarono, o che se ne lasciaron spogliare: credendo bene, che moltiplicati per esta i libri, non essendo più uniche, e singolari, o almeno poche le co-pie di quelle Bibbie, di que' Sermoni, o di qualunque altro libro, non più in gran conto si ebbero presso la gran parte degli uomini i manoscritti. Condanneremo Noi per ventura li nostri antichi, che con diligenza non confervarono le ora antiche medaglie, men-

tre erano in commercio di monete, e quando entrando in piazza le nuove, non si curavan le antiche? mai no. Ne' posteriori tempi, e forse a Noi più vicini, non essendo quelle comuni più, come un tempo, cominciò a ravvisarsene il pregio, a cercarsi dapertutto, a trovarsene or una, or un' altra, e a farfene con immense spese delle copiose raccolte. Anzi forse miglior forte delle monete può dirsi, ch' ebbero i MSS., perchè e prima delle stampe, e anche dopo trovaron. sempre chi di essi andasse in traccia, e il gran pregio ne conoscesse. Credete Voi, che le infigni Biblioteche de' Principi non fono fpogli o immediati, o mediati de' Monasteri? Per compre, per donazioni, o tributi, per invasioni sono state spogliate le case religiofe , e fe ne fono arricchite le più celebri Librerie, che oggi trovansi nell' Europa. Il P. Magnoaldo Ziegelbaver da me altre voltecitato (a) riferisce quasi tutte le Biblioteche de' nostri Monasterj Benedittini, che un tempo cran pregevolissime per il numero spezialmente de' Codici scritti a penna, e quasi

<sup>(</sup>a) Loc. cit.

di tutte il lacrimevole fine ne rapporta o col fuoco, o colla strage fattane nelle guerre, o con altra disgraziata ventura. Di quella-Floriacese, o di Fleury, che conservossi sino all'anno 1562., quando la crudeltà de' Calvinisti infierendo contro quel Monastero la sconvolse, e la dissipò (a), tutta la storia se ne riferisce in una lunga lettera francese del P. D. Claudio Stefanotto al P. Mabillon (b), additandosi, come poi andò tutta a finire nella Vaticana; essendo una parte di essa, che venne dopo varj passaggi in mano di Pietro, e poi di Alessandro Petavio, passata a Cristina Regina di Svezia (che poi fu donata alla Vaticana), e l'altra, che costitui la Biblioteca Palatina, fu indi da Massimiliano Duca di Baviera data in dono al Pontefice. Veggafi anche lo Struvio (e) che riferisce tutte le grandi e le minori Biblioteche, quali comprende oggi la Vaticana. Di altre si legga il Pezio (d), ed altri Autori. De causis evertentibus Bibliothe-

(a) V. Biblioth. Floriacens. Joannis a Bosco pag. 302.

cas :

<sup>(</sup>b) Opera Postbuma Mabillonii T. 1. pag. 461.

<sup>(</sup>c) Introductio in notitiom rei litteraria, & usum Biblieth. T. 1. cap. 3. §. x1x. n. (b).

<sup>(</sup>d) Differt. Ifagog. T. 1. Thefauri Anecdot. Novist.

eas parla il Morhofio (a). Di quelle però della Sicilia, (e precisamente di questa di S. Martino) non fo in particolare cosa alcuna almeno. da quattro fecoli in quà , oltre ciò , che di cer-te infigni Librerie di alcune nobili case abbiam veduto a nostri giorni; nè so, se anche in quest' Isola cader possa quel sospetto riferito già dal mentovato P. Ziegelbaver (b) colleseguenti parole: Istud pro coronide fortassis non erit inutile exteros rerum nostrarum procos 3 compilatores Bibliothesas Bavaria sapiuscule, opibus suis literariis, & ornamentis spoliasse; cujus rei extant quamplura documenta. Ans autem ratione nitatur, necne, pervulgatus ille de Codicibus MSS. e Monasteriis ad Collegia Patrum Soc. Jesu translatis rumor, nemo qui-dem certius ipsis RR. Patribus noverit. Nobis, inquiunt Pezii ( i due fratelli Bernardo, e Girolamo ) Bajoariæ Bibliothecas non paucas perreptantibus nunquam veri visum simile fuit, manu descriptos codices ex iis Monasteriis, quæ veteribus adhuc Ordinibus

<sup>(</sup>a) Polyhist. Litter. lib.1. cap. 5. n. 19. & sequ. pag. 38. (b) Loco cit. par. 1. cap. v1. sect. 1. §. v11. de Bibliothe cis Bavaria pag. 558.

mancipata perstant, ad Patrum S. J. domicilia commigrasse, tametsi non potuerit non evenire, quin illorum Monasteriorum, quæ quocumque demum modo Patribus cesserunt, ut Biburgense , Eberspergense , Castellense &c. Codices in eorumdem potestatem cum reliquis devenerint. Quam quidem scriptorum hareditatem nostram ipsis Patribus aded non invidemus ut potius quam amplissimam discupiamus oc. Anzi è motivo di compiacerci, che, benchè in altre mani, restino tuttavia ben conservati. La maggior disavventura sarebbe, se si fossero non già agli amanti de' libri, e giusti stimatori delle cose, ma a' legatori di libri, a' battilori, che sono stati la peste delle antiche pergamene, a' stacciaj, e a sì fatte ignoranti persone venduti; siccome parlandosi delle. carte: Quot que so, dicea piangendo lo Sche-lornio (a), exquisitissima lucubrationes ac scheda aternitate digna . . . . . indignum in modum perierunt, ad aromatarios, tragematopolas, salsamentarios, ac ipsas mulierculas, ca seorum , halecumque venditrices , relegat a , ab iisque in thuris, piperisque cucullos, ac a liarum

<sup>(</sup>a) Loco fup. cit. pag. xxxix.

rum mercium tunicas adhibita? ciò che graziofamente delle opere de Poeti cantò Cesare Giudici (a):

" Le pagine più nobili, e più belle

", Servono a' Pescivendoli, a' Postari, ", Per mettervi i formaggi, e i caviari,

y, Per fasciarvi le arenghe, e le sardelle. Ma conchiudiamo questa oramai stucchevo-le lettera con dirvi gli altri acquisti di libri fatti ne' tempi posteriori dal Monastero, come sul bel principio vi ò promesso.

Per quel, che cavar posso dalle nostre Scritture, e dalle più antiche pergamene, oltre i libri donati al Monastero da Facio di Facio, de' quali ò riportato il catalogo, e que' di Notar Rinaldo de Talento, che furon da esso donati l'anno 1368., quando si fe nostro Monaco col nome di Fr. Rainaldo, e perciò prima di farsi il nostro Indice, i primi libri, che trovo lasciati in dono al Monastero, sono nel 1430, dal Signor Davide de Suttile, che dice di lasciargli tutti a suoi libri. Moltiplicavansi questi non solo col-

<sup>(</sup>a) Bottega de Chiribizzi Strammotti Scat. 19. Mife-

### 210 Relazione della Nuova Libr.

le accennate donazioni, ma colle fatiche di alcuni di que' buoni Religiofi, che li fcrivevano. Tra di essi oltre quelli, che indicati fono nello riferito Catalogo d' avere scritti varj Messali, Breviarj, Bibbie, e simili libri, che servivano per que' primi tempi nel Coro, e nelle celle de' Monaci, anzi in quel luogo, ch' era deputato per libri, (come dovea esfervi, trovandosi nel nostro Catalogo fegnatamente espressi quegli altri, ch' erano o nella lofermeria, o presso i particolari, o nella Chiesa dello Spirito Santo) dopo l'unione del Monastero alla Congregazione Casinese. accaduta l'anno 1506., quando con maggior magnificenza cominciarono a scriversi i libri del Coro, che fino a' nostri di si conservano, trovo il P. D. Ambrogio di Palermo di cognome: Amodeo professato nel 1508. a 20. d'Aprile, che scrisse il grande Antifonario de Tempore, il P. D. Maurizio da Palermo professo l'anno 1527. scrisse il libro de' Graduali, che comingia dalla prima Domenica dell' Avvento, e il P. D. Pietro da Alcamo di cognome d' Orlando professo nel 1528, scrisse altri libri Graduali, e quello della Settimana Santa. In questo secolo poi tra molti, che si son dati a questo lavoro di scrivere i libri Corali con caratteri più che unciali, e col-

le note di canto, dee darsi il primo luogo al P. Ab. D. Ginseppe Amodei da Agosta, morto l'anno 1740. Abate del Monastero de! SS. Filippo e Luigi, volgarmente di S. Carlo in Palermo, e Visitatore della Provincia di Sicilia, il quale oltre di effere fato e molto perito nelle feienze, e affai provido ne' configli, e prudentissimo nel governo, ebbe un indicibile genio, e un gusto finissimo nella Musica, e compose in canto fratto, o sia canto fermo tessuto, moltissime Messe, voglio dire Kyrie, Sanctus, e Credo, molte Seguenze, e tutte le Antifone di Maria Vergine, che si prescrivono al fine dell' Ufficio, e da Noi si cantano alla Compieta, cioè la Salve, e le altre secondo i tempi ; delle quali cose, e di tant' altre da lui composte, e per fua mano scritte ne' nostri libri, innumerabili copie ne an voluto non folo ne' nostri Monasteri di Sicilia, e dell'Italia, ma anche ne' Monasteri di Moniali, ed in tante altre Case Religiose d'altro Istituto, ove si cantano giornalmente. Que' poi, che diedero mano ne' sccoli d'appresso ad accrescere i libri , anzi a mettere in un vase a parte magnifico per que' tempi tutti i libri, e a fondar Libreria, ci vengono descritti da un triplice quadro, che nell' antica Libreria si rin-Dd 2 vic212 Relazione della Nuovo Libr.

viene colle feguenti iscrizioni apposte a'ritrattide'tre rispettivi Religiosi, che ne' diversi tempi la fondarono, o accrebbero: Abbas D. Stephanus de Amico Musarum Amicus, vivum\_ Museum, Bibliotheca animata Bibliothecam hanc PLANTAVIT 1625. = P. D. Petrus Antonius Pornamira a Panormo Regularis disciplina, ac monastica eruditionis amantissimus Utr. J. D. RIGAVIT 1681. = Reverendissimus D. Michael de Judice a Panormo Principibus femper acceptus, religionis noftra zelo, morum comitate, ac omnigena eruditione conspicuus IN-CREMENTUM DEDIT 1728. Lungo farebbe il darvi ragguaglio del merito di questi tre Personaggi, e potete leggerne gli elogi nella Biblioteca Sicola del Mongitore, e in quella della Congregazione Cafinese del noftro P. Abate Armellini . Nella nostra Cronica MS. si legge ancora, che nel tempo del P. Abate D. Zaccaria Platamone, che governo questo Monastero dall' anno 1647. al 1650., maximo librorum numero Bibliotheca adaugetur. E corrisponde appunto a quest' anno la donazione fatta al Monastero a 10. di Ottobre 1. Indizione del 1647. della metà della sua Libreria dal Signor Gaspare Orioles Conte della Bastiglia Palermitano, che visse per lungo tempo ritirato qui in alcune stanze, che

213:

fino a nostri giorni an conservato il suo nome. Con tutto ciò posso dirvi, che sebbene di moltissimi Trattatisti, e di bellissimo edizioni Oltramontane su essa la nostra Biblioteca arricchita sovra tutto dal sovradetto P. Abate D. Michele del Giudice; pure da trenta anni in quà si è certamente accresciuta più di una terza parte con libri sceltissimi, ed opere di grossa spesa, e di grantivolumi.

Ecco tutto ciò, che ò faputo dire intorno a questa Biblioteca, della quale parlerei forse ancora, se non temessi un giusto rimprovero d'averne detto anzi troppo. Que' benedetti Codici m' an portato affai a lungo, e quel, ch'è peggio, che mi vi an portato forse male, perchè nella maggior parte mi è toccato a far da indovino, spezialmente ove dalla similitudine de' titoli degli altri Cataloghi ò voluto tentare di dar faggio de' miei . Chi à fotto gli occhi le stesse Biblioteche, e li stessi libri, chi sa quante volte sarebbe per deridere le mie congetture, se le leggesse in questa mia lettera? Ma essa è fatta ad un mio Padrone, Protettore, ed Amico, che saprà correggere, e compatire i miei sbagli, e nasconderli a chi non avesse per me la stessa bontà ne la difficoltà dell' im214 Relazione della Nuova Libr. presa attentamente considerasse. Da Voi lo spero, e con prosondissimo ossequio mi riprotesto

### MONSIGNORE

Palermo S. Martino 20. Ottobre 1770.

P. S. Deggio avvertirvi, che quelle sentenze 388. di S. Agossino raccoste da S. Prospero, di cui siè parlato nella n. (40), le ò rinvennte poi nella Par-si. del T. x. delle Opere di S. Agossino alla pag. 222. Mi sono anche accorto, che nella nota alla leggenda di S. Elziario, ch'è la (230), ò scritto mell'edizione Agenojse; e le sampe, che ivi noto, cominciar devono da quella di Lubech. Di più vi ricordo, che dell'Aurora di Pietro Riga, di cui ò parlava alla n. (60), una lunga notizia trovarne potete nell'Excursus Litterarius per Italiam del P. Zaccaria in occasione, che riferisce Egli un Codice della Biblioreca de' Gesuiti di Firenze Vol. 1. pag. 317.

Umo Divmo Obblino Serv. ed Am. Ofsmo D. Salvadore M. Di Blass Cas.

# SECONDA AGGIUNTA DI MEDAGLIE

ALLA

SICILIA NUMISMATIĆA

DI

FILIPPO PARUTA

PUBBLICATA

DA SIGEBERTO AVERCAMPIO

D I

GABRIELE LANCILLOTTO
CASTELLO

P. DI T. PALERMITANO.

Commonto Cinardo

### ATELONA SACIONA STATE ALLA ELLA ELLA ELLA ATELONA ELLA AT

Salvani servi previda Salvani servi

100 C. 2 17 1 12 7 4 7 2 3 1 1 2 1 2 1 2 1 3 1 1 1 2 1





Iedesi 'già da me nel Vol. XI. di questi Opuscoli il principio delle Aggiunte alla Sicilia Numismatica di Filippo Paruta pubblicata nell' anno 1723. da Sigeberto Avercampio, ed ivi furon prodotte due Tavo-

le con cinquanta e tre Medaglie appartenenti a varie antiche Città della Sicilia o inedite affatto, o che sparse di quà, e di là in varie Opere degli Eruditi mancavano tute nella già rammentata edizione dell' Avercampio. Ricordevole di quanto allorapromisi, che nel proseguimento di questi Opuscoli si sarebbe data continuazione atali aggiunte, vengo ad adempir la promessa.

Opuje.Sic. To. XII.

Еe

218 Seconda Aggiunta

In questa seconda Aggiunta sarà seguito l' ordine, che tennesi nella prima, con darsi delineate in due Tavole altre cinquanta e tre Medaglie la maggior parte affatto inedite appartenenti alle Città di Abacene, Agira, Agrigento, Alefa, Alunzio, Amistra, Calatta, Camarina, Cefalu, Centoripe, Enna, Entella, Erice, Gela, Jete, Imera, Leontini, Megara, Meneo, Messina, Morganzio, Nasso, Nisa, Palermo, Segesta, Selinunte; Siracusa; Tauromenio, Termine, ed in fine Tindaride. Le Medaglie fon prodotte nella stessa grandezza de' loro originali, vi si notano i metalli, ne' quali furon battute, e fono indicati i Possessori di esse, o i libri, da' quali ne ho ricavati i difegni.

Mentre che di tanto in tanto io vò fodisfacendo le brame degli apprezzatori dell' antica Numifinatica col produrre queste, picciole cose, non perdo di vista l'impresa della promessa già indicata nella Prestazione alla prima Aggiunta; sto di proposito lavorando su di essa, e spero, se non saranbrevi i mici giorni, portarla al suo compimento. Vorrei frattanto, che sossero accolte tali satighe, e che i mici Siciliani

Alla Sicil. Numi smatica. facendo un miglior conto delle antichità della Patria si rivolgessero di proposito a questi studj, che sebben disprezzati dagl' ignoranti, sono però in somma stima degli Uomini dotti, e di quelli, che conoscono di qual ajuto essi siano stati per portarsi a quella perfezione, in cui a giorni nostri abbiam veduto arrivare le buone discipline, le scienze, e le arti, che fono l'anima della civile focietà, e fenza le quali appena potrebbefarsi differenza tra l'essere dell' Uomo, e quello dei Bruti.

### ABACENE.

La piccola Medaglia di Abacene in argento quì riportata (a). confervasi nella mia raccolta, ed altra consimile (b) ne ho vedu-

<sup>(</sup>a) Tav. III. num. J.

<sup>(</sup>b) Stimo conveniente lo avvertire, che quando e qui, e nel decorfo di quest' aggiunta dico Medaglia confimile, non intendo, che sia eguale in tutto, e per tutto, come son quelle battute sotto lo stesso conio; è questo un arcano nella Numismatica, che finora. io non ho potuto comprendere. Non mi è mai fiuscito vedere due Medaglie, che quantunque conven-Ee 2

220 Seconda Aggiunta ta in quella del Sig. Principe di Malvagna ; Da una parte vi è una testa di Donna inpro-

gano nelle stelle figure, e negli stelli simboli, aveffero però una tale uguaglianza, quanto dir si potesse effere state ambedue battute nel conio stesso; s'incontra sempre tra l'una, e l'altra differenza tale anche in picciole cose, quanto si conosce, che i conj furon diversi. Tante, e tante volte mi sono impegnato in tale ricerca: più di una fiata mi fon venute fotto gli occhi centinaja di Medaglie, che portano consimili impronte : ma sempre in ognuna di esse ho trovata tal varietà o ne' delineamenti delle figure, o nella posizione delle lettere, o in qualche diversità di picciole marche aggiunte, quanto mi fon perfuafo, che ognima di elle fosse stata battuta in conio diverso. Nello scorso Febbrajo nel feudo del celebre Monasterio di S. Martino vicino a Palermo nella contrada di Boccadifalco fu rinvenuto un Vase di creta pieno di prodigiofa quantità di picciole Medaglie Cartaginesi in rame; ebbi io sotto gli occhi più centinaja di ede, nè dopo ferio, e replicato confronto, tuttoche le figure di esse fossero le stesse, vale a dire da... una parte la tella di Donna, e dall' altra un Cavallo con albero di Palma, potei trovarne due, che in tutto, e per rutto fossero eguali. Quasi nel tempo stello vicino a Mistretta, Città, che su fondata presso le rovine dell' antica Amistra, trovossi altro Vase di creta con più centinaja di Medaglie in rame di Gerone II. Re di Siracufa; ne furon di queste a me portate cento e cinquanta : mi applicai al confronto di

esse, tenendone ancora presenti altre trenta, o quaranta, che ne avevo raccolte già in vari tempi; convenivano tutte nelle stesse figure, che sono nel diritto la testa di Vecchio coronata di ulivo, e nel rovescio un Tridente; ma tra esse tutte non potei trovarne due, che creder si potessero battute nel conio stesso. Una tale sperienza rinnovata da me più, e più volte nel corlo ormai di vent' anni farebbe credermi, che forse gli Antichi non conobbero l' arte di battere quantità di monete in uno stesso conio, ma che più tolto per la fabbrica di esse veniva fuso il metallo, e gettato nelle forme, e che per ogni Medaglia far doveasi un ricalco, o forma particolare, dal che ne proviene la diversità che tra elle corre . Altra offervazione però anche da me fatta mostra il contrario'; io tengo più d' una Medaglia, in cui si vede una faccia ricalcata coll' altra, come succede nelle nostre Zecche, quando per inavvertenza, restando tra i conj la moneta battuta si mette l'altra, e si batte sopra di quella, e allora quella da una parte porta... in rilievo l'impronta del conio, dall' altra poi porta la figura stessa incavata sopra il rilievo dell' altra moneta lasciata accidentalmente nel conio stesso. Una di queste può vedersi nella Tavola XVIII. n. 10. delle Medaglie pubblicate nel Vol. 11. dei Sicula del Sig. d'Orville, altre ne son riportate nella raccolta del Conte di Pembrok, e varie io ne conservo. Mi sono incontrato ancora in altre Medaglie, nelle quali fl

222 Seconda Aggiunta altro picciolo Cignale, e le lettere ABA ini-

ziali del proprio nome di Abacene.

Io so bene, che il celebre Mons. Pellerin nell'Opera, che porta titolo Lettres de l' Auteur des recueils de Medailles & c. pag. 187. sostiene non appartenere ad Abacene, le medaglie, che portano le lettere ABA, ed ABAK., ma più tosto ad Aene Città della. Tracia, assicurando non essersi mai battute in Abacene medaglie con Greça Iscrizione; io sono però sicuro, che cesseranno i suoi dubbi, quando saprà, che io una ne tengo in argento in tutto simile a quella, che egli riporta colle chiarissime lettere ABAKAIN, e col solito Cignale; sarà questa pubblicata in appresso; e per ora mi son contentato darne quì un' altra più precisa, ed interessante

ca-

vedon dall' una, e dall' altra parte i segni di esserstate battute due volte in conj diversi, i i che non averebbe pottuto succedere, se sulo sosse stato i metallo, e così gettato nelle forme. Queste oservazioni da me fatte dopo lunghe, e varie ricerche, ripugnano l'una all'altra: ma il fatto sa così. lo resto sinora sossenza di così. di creto sinora sossenza di considera di continuato di me trovaste la maniera di conciliar questi due tra se troppo contrari esperimenti. Alla Sicil: Númismatica. 223 capace a dileguar dall' intutto su di ciò qualunque dubbiezza, sed a mostrare, che in., Abacene surono battute Medaglie con Gre-

Questa, di cui si parla, è in rame (a), ed appartiene alla mia raccolta; tiene nel diritto il capo di una Donna, e nel rovefeio un mezzo Toro giacente colla chiarifsima leggenda ABAKAININON. E' dessa alquanto rara; e soltanto ne ho riscontrata la
consimile, ma assi logora, nel Museo della
Casa de' Regi Studi di Palermo.

## outras (FA G IRA.

La Medaglia di Agira qui riportata (b) è anch' essa molto rara. Io la conservo tra le mie, e vedesi in essa la testa di Bacco coronata di edera, e nel rovescio una Donna in piedi, avanti à cui stan due Colonnette, e la sicrizione Asypinasion. Tra le Medaglie di Catania pubblicate già dal Partua alcune ve ne sono di un quasi eguale xovescio.

ca Iscrizione.

<sup>(</sup>a) Tavola III. num. II.

<sup>(</sup>b) Tavola III. num. III.

### AGRIGENTO.

La prima Medaglia di Agrigento qui esposta (a) sta in Girgenti nel Museo, che ad uso di quel Pubblico insieme con una ben copiosa Libreria lascio Monsignor Andrea Lucchess Vescovo di essa Città. In una saccia di questa Medaglia vi è il simbolo della Trinacria con tre spighe di grano, e nell'altra dentro una Corona di lauro la Iscrizione latina AGRIGENTVM. Una quasi consimile a questa sta riportata nella Sicilia Numismatica del Paruta, ma tra l'una, e l'altra consiste la disserenza nel metallo, poichè quella, che vide il Paruta, era di rame, quando questa del Museo Lucchessi è in argento.

L'altra Medaglia di Agrigento (b), che sta anch' essa nel Museo Lucchesi, ed è di argento, ha da una parte l'Aquila posatatopra una Colonna simbolo ovvio nelle Monete di questa Città, e la Iscrizione AKPA,

in.

<sup>(</sup>a) Tavola III. num. IV.

<sup>(</sup>b) Tavola III. num. V.

in cui la lettera P è formata alla maniera. de' Latini, del che feci menzione nel Saggio della Paleografia de' Greci Siciliani, che diedi ne' Prolegomeni all' opera: Sicilia veteres Inseriptiones; nel rovescio poi vi son cinque palle, ch' eran le note indicanti il valore della moneta. Simili marche o del peso, o del valore incontransi troppo allo spesso nelle Medaglie di Agrigento, e vedonsi altresì in quelle di varie altre Città Siciliane, come sono Imera, Centoripe, Gela, Mene, Camarina, Leontini, Lipari, Messina, Segesta, ed altre. lo le credea soltanto nelle monete di rame, da questa però si apprende, essersi usate anche in quelle di argento di Sicilia non meno, che nell' estere, e precisamente nelle Romane, nelle quali incontransi dapertutto marcate le note del Sesterzio, del Denario, del Quinario &c. L' uso di tali palle, per esprimere il valore, non fu foltanto in Sicilia posto in opra per le monete, anche così faceasi ne' pesi. Nel Museo del celebre Monasterio di S. Martino presso Palermo vedesi un picciolo peso di bronzo formato in figura conica, nel quale fono al di fotto quattro palle, e nelle parti laterali un' Aquila, ed un Granchio, simboli Opufe.Sic. To.XII. OV-

226 Seconda Aggiunta ovvi pur troppo nelle Medaglie di Agrigento.

ALES,A.

Fra le Medaglie di questa Città io credo ben rara, e singolare la prima qui esposta (a), che sta in Parigi nel gabinetto di Mons. Pellerin, e su da lui pubblicata nell' Opera Recueil de Medailles de Peuples, & de Villes Tom. III. Tav. CVIII. num. 12. (b).

Nel

(a) Tavola III. num. VI.

<sup>(</sup>b) Qul avvertir devo un abbaglio, in cui caddi in. riguardo alle citazioni di tal Opera anonima nel precedente opuscolo, che porta il titolo di Correzioni , ed Aggiunte alla Sicilia Numismatica Gc. Più volte nominai per Autore di essa Mons. di Dennery, perchè così era fcritto predo il Signor Burmanno nelle addizioni appolte ai fuoi Commentari fulle Medaglie di Sicilia stampate nel 11. Vol. dei Sicula del Signor d' Orville . Ciò fatto mi vennero da Inghilterra alcune Memorie del Swinton sopra molte Medaglie, e Monumenti Punici inferte ne Volumi delle Transazioni Filosofiche dall'anno 1763. fino al 1768., ed ivi oservai citata spesso questa preziosa Opera. stanipata in Parigi , nominandosi però per Autore di esta Monf. Pellerin. Avuta tal nuova cognizione, fcriffi in Roma a Monf. de Chaupy Letterato France-

Alla Sicil. Numismatica. 227

Nel diritto di essa vi è la testa di Pallade coverta d'elmo, e nel rovescio la Civetta, Uccello ad essa dedicato, collo scritto AAAI-EAE, e due marche, o sian sigle, una delle quali contener deve le lettere ATX iniziali del nome di Arconide, fondatore di Alesa, qual sigla si vede in molte Medaglie di questa Città, come su da me avvertito nel

fe Autore dell' Opera Decouverte de la Maifon de Campagne d' Horace, e che avevo avuta la forte di conoscere, e di largamente trattare nel giro, ch' egli fece della Sicilia nell' anno 1770. per fentir da esto, chi veramente fosse l' Autore di tal' Opera, se Mons. de Dennery, o Monf. Pellerin Personaggi ambidue a me noti per fama, ed il valore de' quali ne' studi della Numismatica mi era ben conto . Assicurommi Egli, ch'era in verità Monf. Pellerin l' Autore di tal' Opera, onde restò a me la dispiacenza, di non averlo prima faputo, e di esser corse le citazioni della. mia Operetta in tempo di tale ignoranza. Questa è la disgrazia, a cui stan soggetti tutti quei Scrittori, che hanno il gusto di pubblicare anonime le loro Opere, e privar così la posterità di una cognizione tanto necessaria alla storia delle lettere. Confesso esser caduto ne' primi anni di mia gioventù anche io più di una volta in tal' errore, ma avvertito da buoni amici cambiai fistema in appresso. Ff 2

(a) Io qui credo bene di far menzione, che lo stesso Monf. Pellerin dopo di aver pubblicata questa Medaglia, come appartenente all'Alesa fondata da Arconide, poi nel quarto supplemento all' Opera sudetta, che fu stampato nell' anno 1767, pag. 33, entrò nel dubbio, che di essa non fosse, perchè non riscontrò quivi le lettere APX., o pure la sigla, che tali lettere abbraccia, folite ufarsi in quelle di Alesa Arconiada . e soggiunse potersi essa attribuire più tosto a qualche altra delle Alese, che furono in Sicilia, o ad una Città di egual nome nella Tracia. Quanto a me nulla mi muove un tal dubbio : primieramente perchè credo benissimo, che la sigla posta al di sopra in una faccia della Medaglia sia appunto quella composta dalle lettere. APX. malamente forse compresa, ed espressa da chi ne fece il disegno, in secondo luogo perche non deco riputarsi per un canone, che tutte le Medaglie di Alesa portar devono o le lettere APX., o la sigla. Ne tengo io diverse eguali in tutto nelle figure, e ne' simboli . in talune vi fon le lettere APX. , in altre la. sigla di esse lettere, ed in altre niente di ciò. Le altre Alefe di Sicilia furono piccioli luoghi, e di nissun. momento nelle storie, e finalmente toglier deve qualunque dubbiezza il nome di Alesa scritto con Dorica inflessione AAAISAS, che costantemente si trova in tutte le Medaglie di Alesa Arconiada, per le ragioni da me esposte nella Dissertazione De Gracis Siculorum Diglestis premessa all' Opera: Sicilia Veteres Inscriptiones &c. Ciò vaglia anche detto per l' altra. MeAlla Sicil. Numismatica. 229

La seguente (a) è Medaglia pur anche di Alesa, ed è nella mia raccolta. Ha in una parte il capo di Diana, e nell'altra l' arco, il turcasso, ed un corno di dovizia... detto da' Latini Cornucopia . I primi due si mboli appartengono a Diana, e l'ultimo spiega l'abbondanza, e la ricchezza della Città. lo vidi già un tempo in altrui mano questa Medaglia, ma il turcasso, che quì è chiariffimo, in essa avea forma di una colonna, o per meglio dire di un pilastro, e. per tale fu da me spiegato nelle Medaglie prodotte nel cap. 1x. della mia Storia di Alesa. Le nuove scoverte correggono sempre i passati errori, e gli antichi Monumenti spiegansi, come disse un Letterato, un coll' altro . Monumentum monumentum explicat .

## ALUNZIO.

Quantunque nuova, ed inedita, pur trop-

Medaglia da Monf. Pellerin prodotta nello stesso Supplemento Tav. II. n. 13., ch'è ben rara, e pregevole, e della quale tornerà in acconcio di parlare nel proseguimento di queste aggiunte.

troppo ovvia, e comune è la Medaglia inrame di Alunzio, che qui si presenta (a). Io l' ho fatta ritrarre dall' originale, chene conservo, e le consimili replicatamente ho vedute in varie raccolte. Esprime ella nel tutto il culto dagli Aluntini portato ad Ercole, di cui nel diritto tiene la testa coronata di fronde, e nel rovescio la clava, il turcasso pieno di saette coll'arco, e lalscrizione Anontinon. Una che se neconserva in Catania nel Museo del Signor Principe del Biscari, da cui me ne su mandato il disegno, differisce da questa dal non essere la testa di Ercole coronata, edalle diverse sigure del turcasso, e della clava, dalle diverse sigure del turcasso, e della clava,

#### AMISTRA.

Ad Amistra antica Città di Sicilia appartiene la seguente Medaglia (b), che anch' essa è in rame; trovasi nella mia raccoltu, ed è molto rara. Il capo, che vedesi in una faccia di essa, è sicuramente di Bacco, perchè

<sup>(</sup>a) Tavola III. num. VIIL (b) Tavola III. num. IX.

Alla Sicil. Numismatica.

chè coronato d'edera; nell'altra poi fi forge un Uomo a cavallo armato d'elmo, di
lancia, e di feudo, la lscrizione al di fotto
porta il nome della Città AMHETPATINON;
le due lettere AE, che vedonsi al di sopra,
sono o note di numero, o del nome di qualche Magistrato, o tutte unite colla lscrizione legger si possono AEOE AMHETPATINON. Populus Amistrativorum.

### CALATTA.

Al numero delle Medaglie di Calatta—Città, che fu fituata nella riviera Settentrionale della Sicilia tra Alefa, ed Alunzio, può aggiungerfi anche questa di rame (a), che sta nella mia raccolta. La testa coronata di alloro, che si vede in essa, è di Giovane, nel rovescio vi è una lira, e la Iscrizione ΚΑΛΑΚΤΙΝΩΝ. Il tutto allude al culto di Apolline.

CA-

<sup>(</sup>a) Tavola III. num. X.

# CAMARINA:

Tra le Medaglie di Camarina tien sommo pregio questa in argento (a) del Signor D. Giacinto Piazza Prebendato della Chiefa Cattedrale di Girgenti, che me ne mandò il disegno, e altra quasi consimile ne vidi nella raccolta del nobile, e dotto Signor D. Antonio Astuto Barone di Fargione di Noto, ch' ebbe bontà di mandarmi buon numero delle sue Medaglie inedite, per farne ad uso della mia Opera i disegni. Vedesi qui la testa di Ercole Giovane coverta dalla spoglia del Leone coll' arco dietro le spalle, nel rovescio poi vi è una, Carretta tirata da quattro spiritosi Cavalli, il di cui Condottiere è coronato da una Vittoria. Vi si legge la Iscrizione KAMAPI-NA, e fonovi al di fotto due Vasi, che gli antichi chiamavano Hydria. Varie sono le Medaglie di Camarina coll' impronta dell' Ercole, e della Quadriga; in talune l' Ercole è vecchio, e fotto la Quadriga vi è un Ci. gno;

<sup>(</sup>a) Tavola III. num. XI.

gno; alcune di queste si riportano nella Sicilia Numismatica del Paruta, e due io ne tengo di sorprendente lavoro; in altre l'Ercole è giovane, ma non tiene arco, e la sicrizione sta dalla parte della testa, e non sotto la Quadriga, ove solo però sono i due vasi; e di esse una ne vidi in Palermo nella raccolta del Signor Duca di Cesarò, ed altra in Catania nel Museo de' PP. Benedettini del Monasterio di S. Niccolò l'Arena; fra tutte però la qui riportata ha il pregio di maggior rarità.

La feguente anch' essa di Camarina, ed in argento (a) è molto più stimabile per essere molto rara, e pregevole; conservasi in Girgenti nel già indicato Museo Lucchesi, ed altra ne ho veduta in Palermo nella raccolta del Signor Principe di Malvagna. Ha essa in una parte tra due Pesci la tessa di un Giovane con corno in fronte, e la parola IIIDAPIZ, nel rovescio poi anche tra due Pesci una Donna portata in aria da, un Cigno volante, e la Iscrizione solita Ka-

<sup>(</sup>a) Tavola III. num. XII.

MAPINA. Che la testa rappresenti un Fiume oltre all' indizio del corno, che gli escedalla fronte (a), ce lo afficura la parola III-MAPIX; Ipparis appunto diceasi il Fiume... che scorrea presso questa Città detto anche in oggi Fiume di Camarina. Molte Città di Sicilia portavan nelle Medaglie le immagini de' Fiumi in figura umana, esprimendone ancora il nome; nelle Medaglie di Agrigento abbiamo AKPAFAE, in quelle di Catania AMENANOE, in quelle di Gela FEAAE, in. quelle di Afforo CRYSAS; e nelle altre di Selinunte HYYAY, ch' eran tutti Fiumi, i quali scorreano presso le divisate Città . A questi adunque può aggiungersi l' Ipparis di Camarina. Nell' altra faccia poi della Medaglia il celebre Signor Pietro Burmanno II. nell' occasione di riportarne una quasi consimile nei Sicula del Sig. d'Orville Vol. 2. Tav. XIV. n. 4., crede riconofcervi Leda. portata via da Giove in forma di Cigno.

CA-

<sup>(</sup>d) Vedasi su di ciò quanto mi trovo avere dissisamente scritto in una nota alla Dissertazione De Siculorum Gracis Dialessis neo Prolegomeni all' Opera Sicilia Veteres Inscriptiones pag. xxvii.

### CATANIA.

Assai rara, singolare, e pregevole è la Medaglia di Catania qui delineata (a): fu battuta in argento, e confervasi nella raccolta del Signor D. Giuseppe Rotolo Cittadino di Girgenti. Si vede in essa la testa di un Fiume con due corna, e al di fotto fonovi due Pesci; nel rovescio poi vi è una Quadriga, il cui Condottiere vien coronato dalla Vittoria, e fotto la Iscrizione KATANA:. Nelle Medaglie di questa Città più volte. incontransi le figure de' Fiumi, or con tutta la persona in atto di versar acqua da un'urna, come fono quelle riportate nella Sicilia Numismatica del Paruta Tav. XXVIII. num. 11., e Tav. XXXII.\* n. 66. ora in figura di Toro con faccia umana, come fono nellastessa Opera Tav. XXXII. n. 71. e 75., ed in altra, che io ne pubblicai nella primaaggiunta Tav. I. num. XV., or finalmentecolla fola testa, dalla cui fronte esce un corno,

<sup>(</sup>a) Tavola III. num. XIII.

no, com' è quella, in cui sta il nome del Fiume AMENANOE nella stessa Tavola I. num. XVI. del precedente mio Opuscolo, e nella feguente, ch'è di rame nel Museo della Cafa de' Regi Studi di Palermo (a). In questa vedesi la testa del Fiume colla leggenda AMENANOZ, e nel rovescio un fulmine colle lettere KA, iniziali del nome di Catania. Avea il Paruta veduta tal Medaglia, e lariportò con due fole lettere OZ. nella Tavola XXIX. n. 24., onde il celebre Avercampio ebbe a stentare, per indovinare di chi fosse tal testa. Lo stesso accadde al Sig. Burmanno, che anche la diè delineata nella Tav. IV. n. 8. dell' Opera fopracitata, leggendovi POMANOE in vece di AMENANOE. L' originale, da cui io l' ho ritratta, è troppo chiaro, e ben conservato; la testa è del Fiume Amenano detto oggi Giudicello, che scorre presso Catania, e ne sa sicura sede la parola AMENANOΣ.

CE-

<sup>(</sup>a) Tavola III. num. XIV.

# CEFALU.

Merita luogo nella nostra aggiunta la-Medaglia di Cefalù quì delineata (a), che sta in rame nella mia raccolta, e fu anche riportata in quella di Monf. Pellerin Tom. III. Tav. CX. num. 43. Allude tutta al culto di Apolline, di cui nel diritto fi vede la testa coronata di alloro, e nel rovescio il di lui fimulacro appoggiato col finistro gomito ad una lira, e la parola KEDA. Il fimile a tal rovescio portan parecchie Medaglie di Alesa Città, che non era distante. da Cefalù fe non dieciotto miglia, delle quali molte ne produssi nella Storia di Alesa, che diedi alla luce nell' anno 1753. al Cap. 1x., ed una ne riportai nella prima aggiunta di Medaglie precedente a questa, Tav. I. n. IX.

## CENTORIPE.

Al numero poi di quelle di Centoripe pubblicate dal Paruta, e dall'Avercampio può ag-

<sup>(</sup>a) Tavola III. num. XV.

aggiungersi anche questa (a) molto picciola, ch'è in rame nella raccolta di Mons. Pellerin Tom. III. Tav. CX. num. 43., e che io tengo ancora tra le mie. Ha essa una testa coronata di frondi, e nel rovescio un ramo d'albero colle lettere KENTO iniziali del nome della Città, cui appartiene.

## ENNA.

La picciola Medaglia di Enna qui riportata (b) è in rame, e sta nella mia raccolta. In esi vi è da una parte una Capra sedente, e la parola ENNA, nell'altra poi vi si scorge un Cignale, nè mi ricordo averla altrove veduta.

# ENTELLA.

Egual pregio di rarità porta la Medaglia di Entella in rame ch' è della mia raccolta (e). Si vede in essa una testa coverta

<sup>(</sup>a) Tavola III. num. XVI.

<sup>(</sup>b) Tavela III. num. XVII.
(c) Tavela III. num. XVIII.

da celata di genere diverso di quelle, che incontransi nelle Medaglie Siciliane; talchè sembra esser formata dalla pelle di una testa di Lupo, o di altro animale, e vi è lo scritto ENTEAMAZ; nel rovescio poi si vede il Pegaso, e al di sotto una spiga di grano.

La feguente (a) anch' essa di Entella, e nello stesso metallo, sta nella copiosa raccolta del Signor D. Pietro Panepinto di Camerata; vi è in essa da una parte una testa ornata di corona radiata, e nell'altra una. figura fedente, che tiene colla sinistra un' corno di dovizia, e la Iscrizione ENTEAMI-NON. Nel tutto conviene tal Medaglia con quella riportata nella Sicilia Numi/matica di Avercampio Tav. CIX. n. 2., e coll' altra di Monf. Pellerin Tom. III. Tav. CIX. n. 25., e la differenza consiste nella posizione delle lettere, e delle figure. E' degna qui di notarsi" la lettera Ω fatta in particolar maniera Q, che può aggiungersi ai saggi della Greca Paleografia de' Siciliani, che io produsti ne'Prolegomeni all' Opera: Sicilia Veteres Inscriptio-1 nes &c.

ERI-

<sup>(</sup>a) Tavola III. num. XIX.

#### ERICE.

Singolare oltre modo, e pregevole si è la Medaglia di Erice in argento, che ho fatta copiare dall' originale, che confervasi in Girgenti nel Museo Lucchesi (a) . Perfettamente ella fomiglia alle Medaglie di Agrigento per gli usati simboli del Granchio, e dell' Aquila posata sul capitello di una. colonna; le lettere però fono chiariffime EPY-KINON, e non folo in questa, ma in due altre quasi consimili, che stanno una nello stesso Museo, ed altra presso di me. lo avevo veduta delineata tal Medaglia nel manuscritto della Storia di Erice di Antonio Cordici, che confervasi nella scelta Libreria. dell' eruditissimo Sig. Dottor Domenico Schiavo Canonico Teologo della Cattedrale di Palermo; ma ne restai sempre in dubbio, sinchè ne vennero alla mia cognizione le originali. Non è poi meraviglia di veder usate da una Città le stesse imprese, e simboli delle Medaglie di un'altra; e ne abbiamo co-

<sup>(</sup>a) Tavola III. num. XX.

Alla Sicil. Numismatica.

ectanti esempi in quelle della nostra Sicilia, che inutile stimo il rammentarli. Soltanto qui è da farsi attenzione alla parola EPIKI-NON, che nelle altre Medaglie in rame di questa Città finora pubblicate sta scritta EPI-KEINON.

### GELA.

Questa pur troppo rara Medaglia di Gela in oro (a) conservasi in Camerata dal Sig. D. Pietro Panepinto. Vi è in essa nel diritto la mezza sigura del Fiume Gela in forma di Toro con faccia umana, al di sopra un grano d'orzo, e al di sotto il nome dello stesso Fiume PEAAE; nel rovescio poi vi è un Uomo a cavallo armato di lancia simbolo troppo usato nelle Medaglie di argento di questa Città.

La seguente, ch' è di argento (b) sta, in Girgenti nel Museo Lucchesi, ed è niente meno pregevole. In una parte vi è la stele

<sup>(</sup>a) Tavola III. num. XXI.

<sup>(6)</sup> Tavola III. num. XXII.

242 Seconda Aggiunta

sa figura del Fiume Gela in forma di Toro con faccia umana; al di lui rincontro due spighe di frumento, al di fotto un grano d' orzo, e fopra il fuo nome ΓΕΛΑΣ; nel rovescio vi è una Quadriga, sopra di essa un' Aquila volante, e fotto un' altra spiga. Somigliante a questa una ne tiene nella fuaraccolta il Signor D. Antonio Aftuto Barone di Fargione in Noto; e foltanto differisce nella figura del Fiume, che sta espressa in forma di mezzo Toro, e nella Iscrizione, che non è ΓΕΛΑΣ ma ΓΕΛΩΙΩΝ. Sarà esta prodotta nel proseguimento di queste aggiunte. Le Medaglie di questa Città colle Trighe, e colle Bighe fono comuni, e varie ne stan delineate nella Sicilia Numismatica, colla Quadriga però son queste le prime, che vengono alla mia cognizione.

Di non minor conto è l'altra, che siegue, anche in argento (a), che sta riportata nei Sicula del Signor d'Orville nel Vol. 11. Tav. X. n. 4. Vi è in essa una Donna, che corona la sigura del Fiume Gela espressa al solito in sorma di Toro con faccia uma-

na,

<sup>(</sup>a) Tav. III. num. XXIII.

na, e la parola ΣΟΣΙΠΟΛΙΣ, nell'altra parte una Biga con al di fopra la Vittoria volante in atto di apprestar corona ai Cavalli, e al di fotto FEADION. Su di questa Medaglia potrebbe andare affai in lungo il discorso, giustificando essa a creder mio di molto il fistema da me proposto ne' Prolegomeni all' Opera Sicilia Veteres Inscriptiones pag. xxv1., di doversi cioè pigliare per sigura di un Fiume il Toro con faccia umana, e non crederlo colla corrente de' Scrittori il Minotauro rinomato di Creta, o pure il simbolo dell' abbondanza, o quello dell' industria degli Aratori; ma di ciò converrà forse di parlare un poco più di propolito nella continuazione di queste aggiunte. La parola ZOZINO-AIX, che il Signor Burmanno ne' commentarj all' addotto luogo dei Sicula volle per un nome proprio di Magistrato; io la spiego altrimenti, e dico significar qui Servator Civitatis, alludendo forse ai buoni essetti, che portò qualche volta alla Città fua vicina il Fiume Gela în tempo di siccità, o in altra occasione. Nè è nuovo tra le memorie di Sicilia il veder decorati i Fiumi di tali speciosi titoli, ben lo mostra la Iscrizione dedicata dalla Città di Nisa al Fiume Imera riportata da me nell' Opera poc' anzi accenna-Hh 2

ta Clas. 1. n. xI., in cui legges: AZKAH
ΠΙΩ . KAI . IMEP . ΠΟΤΑΜ . Ο . ΔΑΜΟΣ . ΤΙΣ .

NIΣΙΣ . ΣΟΤΗΡΣΙΝ . Æsculapio , & Himera

Fluvio Populus Nisa Servatoritus. Tra le .

Medaglie del Conte di Pembrok pubblicate
in Londra nell' anno 1746. P. 1. Tav. v. una

se ne vede di Gela in oro, che porta la .

stessa di ferizione ΣΩΣΙΠΟΛΙΣ.

L' ultima delle Medaglie di questa Città (a), ch' è in rame nella mia raccolta, ha in una parte la testa di un Giovane, e nell' altra un Uomo nudo con elmo in testa in atto di uccidere un Ariete colla iscrizione TE-AOION. Fu tal Medaglia conosciuta dal Paruta, e dall' Avercampio, ma vi lessero falsamente ΓΕΛΩΝΟΣ, e l' attribuirono in confeguenza a Gelone Tiranno di Siracusa. E' quì notabile la contromarca, che vedefinella parte della testa, il che accenna essere stata. la Medaolia ribattuta. Quest' uso era molto comune in Sicilia, ed allo spesso s'incontrano Medaglie di una Città ribattute con picciole marche appartenenti alla stessa, ed anche ad altre Città diverse. Moltissime io ne ho

VC-

<sup>(</sup>a) Tavola III. num. XXIV.

vedute di Agrigento ribattute con marca di una di quelle teste, che vediamo usate nelle monete di Segesta; ne ho rincontrate di Siracusa, di Solunto, di Palermo, di Messina, di Malta, di Cossura, e di tant' altre Città, e sin anche ne tengo una Punica, sopra alla quale sono ribattute lettere arabe di quelle, che troviamo usate nelle monete dei Saraceni de' secoli nono, e decimo dopo di GESU' CRISTO N. S., dal che si deduce, che l'uso di ribattere, e di così rendere avvalorate nel proprio commerzio le altrui monete, non era ignoto anche ne' tempi, in cui la Sicilia si sepolta nelle tenebre dell'ignoranza, e della barbarie.

# JETE.

Reputo anche molto rara, e pregevole la Medaglia di Jete (4), che ho fatta delineare dalla Tav. XV. della più volte rammentata Opera del Signor d'Orville. Vi è in essa una testa di Giove coronata di fronde, e dall'altra parte un Uomo in piedi aramana.

<sup>(</sup>a) Tavola III. num. XXV.

mato di corazza, e di celata con una mazza nella finistra; la lscrizione è IAITI-NON., e per di più vi sono due lettere L. M. Il dotto Signor Burmanno editore dell' Opera del Signor d' Orville molto si dissus nella spiegazione di questa Medaglia, e volle; che l' Uomo armato rappresentasse un. Pretore Romano, e che le due lettere L. M. interpetrar si dovessero Lucius Metellus. Io son contrario a simili giochi d'ingegno nelle spiegazioni degli antichi monumenti, ed il formare intere parole da sole lettere senza una sufficiente sicurezza del vero loro significato ho sempre creduto essere un sistema, che possa facilmente urtare in abbagli.

## IMERA.

Molto singolare è la Medaglia d'Imera in argento (a), che tiene nella sua raccolta il Signor D. Pietro Panepinto di Camerata. Vi è in una parte una Donna in atto di ricuoprifsi di un manto, e la iscrizione IMEPA; nel rovescio poi una Biga, al di sot-

to

<sup>(</sup>a) Tavola III. num. XXVI.

to un ramo di albero, e sopra le lettere. TEAOI : : : che faran forse iniziali della. parola FEAOION scritta, come in tante altre Medaglie si osserva, cogli omicron in vece degli omeghi. Non è nuovo nella Numismatica di Sicilia veder Medaglie co' nomi di due diverse Città; una ne riporta Avercampio coi nomi di Selinunte, e di Abacene, che io ho veduta originale in Palermo nella raccolta del Signor Principe di S. Flavia, altra con quelli di Selinunte, e di Siracufa ne sta in Girgenti nel Museo Lucchesi, chequì appresso nella seguente Tavola sta delineata al num. XVII. Il ripescar di ciò le ragioni nel bujo di tanta antichità è cofa difficile insieme, e d'incerta riuscita.

L'altra Medaglia d'Imera egualmente in argento (a) sta nella mia raccolta; nel diritto tiene i soliti segni di tante altre Medaglie di questa Città, vale a dire un Saccedote in atto di versar liquori in un'ara col succo acceso, ed a suoi piedi un Satiro in atto di attinger acqua da una sonte formata da una testa di Leone, e la lscrizio-

ne '

<sup>(</sup>a) Tavola III. num. XXVII.

ne IMEPAION, il rovescio poi porta una Carretta tirata da tre Cavalli colla Vittoria volante in atto di coronarne il Condottiere. Questo rovescio costituisce il pregio della Medaglia, poichè in tutto il resto ella è comunissima con tante altre riportate nella Sicilia Numissmatica del Paruta. Sono ovvie, pur troppo, e correnti le Medaglie di simil forta col rovescio però della Biga; macolla Triga, che vedesi in questa, niun'alta sinora ne ho incontrata.

#### LEONTINI.

La Medaglia di argento di Leontini qui riportata (a) è presa dalla consimile prodotta nell' Opera Sicula del Signor d' Orville. Tav. IX. num. 12. Vi è in essa te testa di una Donna abbigliata di un grazioso, e particolare ornamento; e nell' altra parte un Leone, dietro del quale un albero di Palma, e sotto la Iscrizione AEONTINON. Simile assa questa ne vidi una in Palermo anchi essa in argento nella copiosa raccolta del Siena gnor

gnor Abate D. Luigi Maria Gravina, che, ha però la l'ferizione in lettere Puniche. Potrà ben effere, che nel decorfo di queste aggiunte io dassi una, o due Tavole di Medaglie con Iscrizioni Puniche esistenti in vari Musei, e raccolte, che sono in Sicilia, quali e con diligenza ho esaminate, e con estattezza ho fatte delineare. Potran queste dar molto ajuto allo stabilimento dell' Alfabeto di questa lingua, e talune accreditano di molto le dotte produzioni, che sopra la conoscenza di tali caratteri han date ne' nostri giorni Mons. Bartelemy in Francia, e il

### MEGARA.

Signor Swinton in Inghilterra.

Dall' Opera di Mons. Pellerin Tav. CX. num. 50. è presa la Medaglia in rame di Megara quì delineata (a), in cui v'ha la testa di un Giovane coronata di alloro, che sarà probabilmente Apolline, e nel rovescio la solita figura di un Fiume espressa in forma di

<sup>(</sup>a) Tavoia IV. num. II.

250 di Toro con faccia umana, e le lettere META iniziali del nome di Megara. E' noto, che nel territorio dell'antica Megara di Sicilia scorrea il Fiume Alabus detto oggi la Cantara.

## MENE.

Dallo stesso Mons. Pellerin Tav. CX. n. 54. fu pubblicata la Medaglia in rame di Mene qui delineata (a). Allude essa tutta al culto di Ercole, poichè sta in una parte la di lui testa con ispida, e folta barba, e. nel rovescio la Clava colla Iscrizione ME-NAINON.

# MESSINA.

La Medaglia in argento di Messina qui espressa (b) è stata presa dalla Tavola III. della più volte citata Opera del Sig. d'Orville . Nella Sicilia Numi/matica Tav. CLXXIII. num. 85. vi è la somigliante, ma in rame; la

<sup>(</sup>a) Tavola IV. num. III.

<sup>(</sup>b) Tavola IV. num. IV.

Alla Sicil. Numismatica. la diversità del metallo è stata la cagione di farmela quì riportare. Si offerva in essa da una parte la testa di Ercole covertadella spoglia del Leone, e nell' altra Diana Cacciatrice con una fiaccola detta Taeda dagli antichi, la Iscrizione MAMEPTINON, e per di più le lettere XII. Da questa figura di Diana Cacciatrice nelle Medaglie di Messina, come dalla simile nelle altre di Siracusa portate nella Sicilia Numismatica Tav. XXXVII. potrà farsi argomento, di qual peso sia l'opinione di quei, che negano essere state battute in Sicilia le Medaglie di Augusto, nelle quali vi è il simile rovescio, e la leggenda SICIL., alla quale troppo buonamente danno fignificato Sextus ICILius; ma di ciò tornerà forse occasione di discorrere altrove più a propolito .

La feguente ancor di Messina, ch' è in rame (a), sta in Pasermo nella copiosaraccolta del mentovato Signor Abate Gravina, ed una somigliante ne produsse. Mons. Pellerin nella Tav. CXI. n. 54. dell'

one-

<sup>(</sup>a) Tavola IV. num. V.

opera già più volte accennata. In esse da una parte si vede testa di Donna, avanti alla quale sono due Delfini, o altra sorte di pesci, e la Iscrizione ΠΕΛΩΡΙΑΣ. Nell'altra parte poi vi è un Uomo nudo armato di celata, e di scudo, da cui pende una lunga fascia, e la Iscrizione MEΣΣANION. Nella Tay. A. del Vol. II. dei Sicula del Signor d' Orville fu prodotta ancora questa Medaglia, ma con alcune diversità, e colla Iscrizione MENIANIΩN, che felicemente corresse il celebre Signor Burmanno. La voce ΠΕΛΩΡΙΑΣ è molto nota per chi sa, che la catena de' Monti, che è presso Messina avea nome di Ileroge e di Herogias, e che da questi pigliò nome di Peloro uno de' tre più celebri Promontori della Sicilia, che è quello affai profsimo alla Città di Messina.

# MORGANZIO,

Inedita affatto, per quanto io fappia, è la Medaglia in argento di Morganzio, che qui sta delineata (2); se ne conserva l'origi-

ก2-

<sup>(</sup>a) Tavola IV. num. VI.

nale in Camerata dal Signor D. Pietro Panepinto, e tiene la fimile in Palermo l'accennato Signor Abate Gravina. Vi è in essa una testa di Vecchio ornata di fascia, en nel rovescio una spiga di grano colla Iscrizione MOPTANTIN:::

L' altra poi (a) di Morganzio in rame, che sta nella mia raccolta, è di eccellente lavoro, ed ha in una parte la testa di Pallade coverta d'elmo, al tergo una Civetta, uccello, che gli antichi crederono a lei dedicato, ed in faccia lo scritto MOPFANTI-NON; nel rovescio vi è un Leone in atto di divorare una Serpe. Fu la consimile già pubblicata nel Vol. II. dei Sicula del d'Orville Tav. XV. num. 2., ma nel disegno di essa in vece della Civettà, che nella miaè chiarissima, su posto un siocco, o altro. che si fosse di niun significato. Un' altra se ne vede nel fecondo supplemento di Medaglie all' Opera di Monf. Pellerin Tav. I. n. 10., ma in effa niente offervasi dietro la testa di Pallade, ed il Leone divora un Cervo; il che non saprei, se fu fedelmente compreso da chi ne fece il disegno.

NAS-

<sup>(</sup>a) Tavola IV. num. VII.

### NASSO.

Tutte le Medaglie di Nasso col rovescio dei grappoli di uva finora pubblicate. portano nel diritto una testa di Vecchio; quella però, che ho veduta in Palermo nella raccolta del Signor Principe di Malvagna, di cui qui si dà il disegno (a), ha la testa di un Giovane colla Iscrizione NAΞIΩN. Ella è in argento, e di un lavoro eccellente. lo fo bene, che molti Autori come furono il Goltzio, Mons. Pellerin, ed altri, tutte le Medaglie, che portan la iscrizione NA-EIΩN, e alle volte NAXION, l'attribuirono a Nasso celebre Isola dell' Arcipelago, e non a Nasso antica Città della Sicilia; il Sig. Burmanno però ne' commenti alle Medaglie Siciliane pubblicate nei Sicula del Sig. d'Orville ebbe miglior cautela nel dar giudizio. Non è quì luogo di entrare in tal disputa, e torno solo a rammentar ciò, che dissi nella prima aggiunta, che di tali Medaglie se ne rinviene tutto giorno prodigiosa quantità in Sicilia.

NI-

<sup>(</sup>a) Tavola IV. num. VIII.

#### NISA.

Nisa fu una delle antiche Città di Sicilia, di cui fa menzione Tucidide nel lib. 3. cap. 103. della fua Storia, e febbene in. alcuni Codici di questo Autore si legga Em' Nasozo; i più accreditati però hanno Exi Niow, come diligentemente noto il celebre Dukero nella edizione dell' Opera di questo Greco Storico pubblicata in Amsterdam nel 1731. La Medaglia in rame a lei appartenente (a) fu già pubblicata da Uberto Goltzio, ma egli l'attribul a Nifa Città della Grecia, o della Caria. lo crederei, che avrebbe egli dovuto distinguere la Nisa di Sicilia scritta colla I dalle Nise di Caria, e di Grecia, il nome delle quali, come abbiamo in Stefano de Urbibus scriveasi Nysa colla Y. In una Iscrizione, che riportai nell' Opera: Sicilia Veteres Inscript. Clas. I. num. XI., abbiamo ΟΔΑΜΟΣ ΤΗΣ ΝΙΣΙΣ. Populus Nife. Dal veder dunque in questa Medaglia scritto il nome di Nisa colla I, dal sapere, che così scriveasi quello della Nisa di Sicilia, e dall'

<sup>(</sup>a) Tavola IV. num. IX.

256

osservare, che il conio della Medaglia corrisponda di molto con altre della Sicilia, e precifamente con alcune di Siracusa, al di cui impero tal Città su lungo tempo soggetta, sarà sempre un più adeguato argomento, di attribuirla più tosto a questa, che a quelle.

# PALERMO.

Io non dubito, che appartener possa a Palermo la picciola Medaglia in oro, e di eccellente conio, che trovasi in Palermo nella raccolta del Sig. Principe di S. Flavia (a). Ha esta la testa di Pallade, e nel rovescio la Civetta uccello a lei dedicato, dalla cui parte sta la solita sigla A, che vedesi intante altre Medaglie della stessa Città. Nella Sicilia Numismatica dell' Avercampio Tav. IX. n. 84. vedesi una Medaglia colla Civetta, ed un Elmo, che porta la Iscrizione IA-NOPMITAN.

L'altra Medaglia poi di Palermo stadi nella mia raccolta (b), e osservasi in essa la testa di Cesare Augusto, e la Iscrizione.

ΠA-

<sup>(</sup>a) Tavola IV. num. X. (b) Tavola IV. num. XI.

Alla Sicil. Numismatiea.

MANOPMIT... e nel rovescio le tre Gambe simbolo della Sicilia con tre spighe di grano. Il Paruta produsse varie Medaglie a questa consimili, ma in nessuna di esse trovasi la testa di Augusto così somigliante alle Medaglie battute in Roma, come lo è inquesta.

## SEGESTA.

Lufingomi, che comparir debbano del tutto nuove le tre Medaglie di Segesta inargento, che quì ho destinato tra tante altre di riportare. La prima, il cui originale sta in Girgenti nel Museo Lucchess (a), tiene in una parte la testa di Donna con bene accomodata capellatura, e con una fascia, che graziosamente le giuoca per i capelli, ha essa al di dietro una spiga di grano, e in faccia la Iscrizione SEFEZTAZIA; nel rovescio poi vi è un Uomo con un frondoso bastone in spalla in atto di salir con due. Cani per una montagna, e tien la beretta get-

<sup>(</sup>a) Tavola IV. num. XII.

gettata al di dietro. Acquistò la confimil Medaglia il Signor d'Orville, e fu pubblicata nel Vol. II. dei Sicula Tav. IX. num. 5., ma esiendo ella molto logora, e mançante della l'erizione diè affai da faticare allo steffo per determinare a chi veramente si appartenesse. Congetturo egli alla fine poter essere di Cefalu, o sia Cefaledio per qualche picciola fomiglianza, che vi trovò con altra di tale Città. Queste adunque, ed altre quattro presso a poco consimili, che mi fon venute fotto gli occhi, tolgono la difficoltà, e per le Iscrizioni chiarissime, che tengono fanno con ficurezza determinare, che appartengano a Segetta. La Iscrizione ΣΕΓΕΣΤΑΣΙΑ deve, come altrove notai, dividersi, e leggersi ZESEZTA ZIA; la prima parola è il nome della Città, cui la Medaglia appartiene; le lettere ZIA fon note numerali (a).

Nella raccolta del Signor D. Pietro Pane-

<sup>(</sup>a) Vedasi su di ciò quanto scrissi re' Prolegomeni all' Opera Sicilia Veteres Inscriptiones pag. LXV., u nel precedente Opticolo, dav'è la prima aggiunta di Medaglie, al proposito di riportarne una di Seg:sla.

nepinto sta l'altra Medaglia di Segesta, esconfesso di essemplea di Segesta, esconfesso di essemplea di marca Cane solito simbolo nelle Medaglie di questa Città, che allude alla nota savola del Fiume Crimiso, che per amoreggiare la Ninsa Segesta trasmutossi in Cane; nel rovescio poi vi è una sigura formata da tre tronchi in forma di H, ed attorno le lettere EETE.

L'ultima finalmente, che conservasi in Girgenti dal Sig. D. Giuseppe Rotolo (b), ed è al sommo pregevole, e rara, ha in unaparte la sigura del Pastore col tirso in spalla in atto di salire stentatamente per unamontagna seco conducendo un Cane; nel rovescio poi vi è una Carretta tirata da quattro generosi Cavalli; il di lei Condottiere, che porta un fascio di spighe, è coronato dalla Vittoria, e al di sotto vi è un pesce colla Iscrizione EFEETIA, in cui per errore forse di chi seco il conio trovasi una I di più. Non si erano sinora vedute Medaglie di Segesta con Quadrighe; a ragione adun-

<sup>(</sup>a) Tavola IV. num. XIII.

<sup>(</sup>b) Tavola IV. num. XIV.

260 Seconda Aggiunta adunque deve questa tenersi nel conto delle più pregevoli, e singolari.

#### SELINUNTE.

Tra le antiche Medaglie della Siciliaquelle di Selinunte portano il pregio di un eccellente lavoro. Corrono esse quasi tutte in argento, nè finora in rame se ne son vedute col di lei nome; fono molto ovvie quelle, che da una parte hanno scolpito un sacrifizio, e dall' altra una Biga; ma affai rare fon quelle colla Quadriga, come lo è appunto questa, che qui si riporta, ritratta dall' originale del teste lodato Signor Rotolo di Girgenti (a). Una quasi somigliante nefu pubblicata nel Vol. II. Tav. XIII. num. 11. dei Sicula del Signor d'Orville. Che la figura dell'Uomo in atto di far facrificio fia. del Fiume Ipsa, ce lo additano altre Medaglie della stessa Città con eguale simbolo, nelle quali sta scritto HYYAX, e se si faccia attenzione a quelle ben conservate, come io alcune ne tengo, si vedrà, che tal perfo-

<sup>(</sup>a) Tavola IV. num. XV.

Alla Sicil. Numifmatica. 261 fonaggio ha un corno in fronte, indizio, come più volte ho mostrato, che rappresenti un Fiume.

L' altra Medaglia poi di Selinunte, anch' essa di eccellente lavoro (a), è nella raccolta del Signor D. Pietro Panepinto di Camerata. Vi è in essa la testa di Ercole. vecchio, e nel rovescio una Quadriga, al di fopra la foglia dell' Apio, marca comune a tutte le Medaglie di Selinunte, e fotto la Iscrizione ZEAINONTION. Son rare le confimili Medaglie di Selinunte con Quadrighe, e con Trighe; una io ne pubblicai nella prima aggiunta Tav. II. num. XIII., altra ne ho veduta nel Museo del Monasterio di S. Niccolò l' Arena di Catania, ed altra dello stesso Signor Panepinto; ma tutte queste han la testa di Ercole giovane. Credo dunque più rara di tutte la presente, in cui Ercole è delineato in forma di vecchio per essere l'unica, che sia finora alla mia cognizione arrivata.

Di eguale rarità però, e forse anchedi maggior pregio reputo la terza Medaglia di

<sup>(</sup>a) Tavola IV. num. XVI.

Seconda Aggiunta di Selinunte in argento qui delineata (a), che sta in Girgenti nel Museo Lucchesi. Si vede in essa la testa di Donna ornata da ama fascia, e le lettere TYPA iniziali del nome di Siracufa; e dall' altra la figura di un Fiume espressa nella solita forma di un Toro con faccia umana, al di fotto una fpiga di grano, ed in giro la Iscrizione ZE-AINONTION. Già in questo stesso Opuscolo al proposito di parlare di una Medaglia d' Imera, che sta nella Tav. III. n. XXVI. ho accennato non effer nuovo vedere in una stessa Medaglia i nomi di due diverse Città, citando di ciò alcuni esempj nella Sicilia; e maggiori se ne potrebbero recare di altre Città Greche così d' Asia, come di Europa,

#### SIRACUSA.

Quattro fon le Medaglie Siracusane, che tra il gran numero delle inedite da me vedute ho determinato per ora di pubblicare in questa seconda aggiunta. Sono esse tutte di argento; la prima (b) è presa da.

<sup>(</sup>a) Tavola IV. num. XVII.

<sup>(6)</sup> Tavola IV. num. XVIII.

una Tavola di Medaglie Siracusane, che, fece incidere il P. D. Giuseppe Maria Pancrazi Teatino, come per pruova della Sicilia Numismatica, ch' egli ebbe in idea di produrre. Vi è in esta la testa di Giove, e la Iscrizione ZEYE EAEY@EPIOE. Jupiter Liberator; nel rovescio poi vi è il Pegaso, al di sotto una stella, ed in giro la Iscrizione ZYPAKOZION. Una io ne tengo in oro con questi stessi simboli, ed Iscrizioni, che pubblicai nel precedente Opuscolo, o sia nella prima aggiunta Tav. II. num. XVI., in argento però consesso un sur la altrove veduta.

La feconda, ch' è una picciola Medaglia (a), sta in Palermo nella Raccolta del Signor Abate D. Luigi Maria Gravina, ed ha in una parte la testa di Pallade coverta d'elmo, nel rovescio tre palle marca del valore della moneta, i numeri latini XIII., e al di sopra lo scritto EYPAKOZION. Una a questa somigliante, ma con doppia iscrizione, su pubblicata tra le Medaglie del Conte di Pembrok P. II. Tav. 79., ed altra, ma

<sup>(</sup>a) Tavola IV. num. XIX.

di lavoro affai inferiore, nella Tav. III. n. 5. dell' Operetta titolata: Adpendicula altera ad Numism. Grac. &c. stampata nel fine del Vol. II. della edizione del Teloro Britannico di Nicolò Fran. Haym, fattasi in Vienna d' Austria nell' anno 1765., in cui però si legge: YPAKOXIOIMI . L' unione dei numeri Romani alla Iscrizione Greca non mi recameraviglia, poichè furono probabilmente. battute queste monete in tempo, che Siracufa col resto della Sicilia era sotto l'impero di Roma; il nome Greco indica la Città, dov' era la Zecca, e le marche del valore della moneta furono espresse in due maniere, all'uso cioè della nazione dominante coi numeri Romani, ed all' uso ancora de' Siciliani con delle palle (a), e ciò per fapersi agevolmente da tutti e Greci, e Romani il valore, fecondo il quale la moneta dovea spendersi nel commercio. I Romani non tolsero alle Città di Sicilia l' uso, ed il privilegio delle Zecche, e ci corrono tut-

0

<sup>(</sup>a) In questo stesso Opuscolo si è parlato dell'uso de' Siciliani di esprimere colle figure di tante picciole palle il valore delle Monete.

Alla Sicil. Numifinatica. 265 to di per le mani Medaglie battute nelle. Città di Sicilia no' tempi e della Repubblica, e dell' Impero Romano con nomi e di Ma-

gistrati, e d'Imperadori.

La terza Medaglia di Siracusa su pubblicata, come sopra si è detto, dal P. D. Giuseppe Pancrazj (a). Vedesi in essa la tessa di dietro, e nel rovescio Ercole in atto di strangolare il Leone, e la liscrizione EYPAKOE:: Erasi tal rovescio veduto tra le Medaglic di Siracusa, ma nel diritto di esse vi è la testa di Ercole coverta colla pelle dell' ucciso Leone; onde questa, che ha la testa di Donna, è del tutto nuova.

L'ultima poi è veramente rara, al fommo pregevole, ed interessante (b), e confervasi in Camerata nella raccolta del Signor D. Pietro Panepinto. Vi è in essa una testa di Donna coi capelli sparsi, avendo però solo.

<sup>(</sup>a) Tavola IV. num. XX.
(b) Tavola IV. num. XXI.

foltanto legati da una fascia quei, che corrispondono sopra la fronte; nella fascia sonovi alcune lettere, che nettamente non si distinguono, per trovarsi alquanto logore; ma io vi ò scoverto quasi sicuramente le confonanti K M e N, benchè le vocali restino molto ofcure; al di fopra poi della testa leggesi la Iscrizione APE@OZA. Nel rovescio vedesi un Cocchio tirato da quattro spiritosi Cavalli, al di fopra la Vittoria volant appresta corona al Condottiere, e sotto vi è la Iscrizione EYPAKOZI., ed una spiga di grano. Arctusa, che in buona ortografia Greca scriver dovrebbesi APEGOYLA, e non-Al'EOOIA, come ognun sa, eta la celebre Fonte, che nascea in quella parte di Siracusa, che diceasi Ortigia, o sia l'Isola, ch' è giusto il sito dell' attuale Città. I Poeti favoleggiarono affai, per dare idecvaste, e sorprendenti di questa sonte, e per rendere il di lei nome celebre, quanto lo fu quello di Siracufa, e gli stessi Storici non furono esenti da tale impegno, vedendosi in Diodoro di Sicilia lib. v. cap. 3. data ad essa origine divina. Lasciando però da. parte queste favole, egli è certo, che preffo i Siracufani ottenne essa culto, ed onori, e le Medaglie di questa Città, che per

lo più portano una testa di Donna ben ornata, ed alcuni pesci, rappresentano Aretufa, come ce ne fa fede il di lei nome qui icritto . E' questa veramente perciò una delle più rare, e pregevoli Medaglie appartenenti alla Sicilia, e può dirsi unica, nè mai altrove veduta . Le lettere scritte nella fascia io non dubito, che debban leggersi KIMΩN, nome, che trovasi in altra Medaglia di essa Città riportata nella Sicilia. Numismatica di Avercampio Tav. XXXIX. n. 28. Sulle Medaglie di Siracufa incontransi allo spesso simili nomi: oltre quello di Cimone, che sta in questa, in molte leggesi Ey-MENOY, in altre ΛΥΣΩΝ, in alcune ΛΕΥ-KAZIII∑, ed in altre finalmente EY⊕:: Sono questi sicuramente nomi o di Sovrani di Siracufa a noi ignoti, o di Magistrati preposti al governo della Repubblica, o alle Officine della Zecca, come nel precedente Opuscolo distintamente accennai.

#### TAUROMENIO.

Tutte le Medaglie di Tauromenio, oggi Tavormina, finora pubblicate eran di bronzo. Una in oro, ch'è nella mia Raccolta, neprodussi nella prima aggiunta, ora altra me Ll 2 n'è n'è arrivata in argento (a), che sta in Catania nel celebre Museo del Signor Principe del Biscari, da cui me ne su mandato il dissegno. Vedesi in essa una testa coverta d'elmo, e dietro le lettere HP; nel rovescio poi vi è il Pegaso con una stella al di sotto, e in giro la Iscrizione TAV DMENITAN. Abbiamo Medaglie di questa Cattà coll'eguali impronte, ma in rame; io ne tengo tre, o quattro, due ne surono pubblicate nella. Tav. X. del Vol. II. dei Sicula del Signor d'Orville, e una da Mons. Pellerin nella. Tav. CX, questa però, per esse in metallo diverso, è molto rara, e pregevole.

### TERMINI.

La prima delle Medaglie di Termini qui delineata (b), ch' è in argento, e stancella mia Raccolta, ha in una parte la testa della stessa Città ornata di corona murale con la lscrizione @EPMITAN, e nel rovelo Ercole seduto colla Clava alla destra, e la pel-

<sup>(</sup>a) Tavola IV. num. XXII.

<sup>(6)</sup> Tavola IV. num. XXIII.

pelle del Leone nella sinistra, ed al di dictro un arco. Questa Medaglia, che acquistai pochi mesi addietro, illustra l'altra, che produssi nella prima aggiunta Tav. Il. num. XXV., poichè anche in quella la figura del rovescio, che non tanto ben si distingue, per essere alquanto logora, è di Ercole colla

clava, e con la pelle del Leone.

La feguente (a) anch' essa di Termini in bronzo è nella mia Raccolta; in una parte ha la testa della stessa Città velata, ed adorna di corona murale, e al di dietro un corno di abbondanza; nel rovescio poi vi è un Vecchio in abito di Filosofo appoggiato ad un bastone in atte di leggere in un libro, o pugillare, che tiene nelle mani, e la. Iscrizione ΘΕΡΜΙΤΩΝ ΙΜΕΡΑΙΩΝ. Sa ognuno, che a questa Città, dove sono i celebri Bagni sulfurei, venne dato il nome di Therma Himerenses dalla vicina Città d' Imera, dalle cui rovine essa nacque, per distinzione dell' altra Città Therma Selinuntia, che stava presso Selinunte, e corrisponde all' odierna Sciacca. Da qui adunque nasce tal de-

no-

<sup>(</sup>a) Tavola IV. num. XXIV.

nominazione, che si ha nella Medaglia. Le figure poi di essa spiegansi a meraviglia da un passo di Cicerone Ad. II. in Verrem lib. 2. cap. 35.; cioè la testa rappresenta la stessa Città d' Imera, di cui i Termitani aveano una Statua di lavoro bellissimo, ed il Vecchio, che sta nel rovescio, è il celebre Poeta Steficoro nato nell'antica Imera, che i Termitani riguardavano come loro Concittadino, e di cui anche eravi altra Statua di maraviglioso artifizio. Furono tali statue trasportate un tempo in Cartagine, ma poi vennero ai Termitani restituite da Scipione dopo aver destrutta quella superba Città. Eccole parole di Cicerone : Erant Signa ex aere com. plura, în bis mira pulchritudine ipsa Himera in muliebrem figuram , habitumque formata. , ex Oppidi nomine, & Fluminis; erat etiam Stefichori Poeta Statua fenilis incurva cum libro, summo, ut putant, artificio facta, qui fuit Himera , fed & eft , & fuit tota in Gracia summo , propter ingenium , honore , & nomine (a),

TIN-

<sup>(</sup>a) A proposito di questo passo di Cicerone ini conviene notare, che nella prima aggiunta io diedi alla

#### TINDARIDE.

Di Tindaride ancora fonosi scoverte alcune Medaglie, che ignote surono al Partuta, ed a' suoi editori, delle quali due ne ho scelte per ora, che sono in rame. La prima sta in Noto nella Raccolta del Signor D. Antonino Astuto Barone di Fargione (a); vi è in essa la testa di una Donna posta ingrazioso prosso, e la Iscrizione TYNDARITAN, nel rovescio sono i Dioscori, cioè Castore, e Polluce a cavallo, e sopra di essi altra pieciola Iscrizione, che corrispondendo in parte, dove la Medaglia è rotta, e malmenata, non lascia di se altro vestigio, se non le lettere: EN: OE. Sarebbe molto.

Tav. II. num. XXVI. altra Medaglia di questa Città, in cui vi è nel rovescio una Capra. Quella era la Capra di cui i Termitani aveano una bellissima figura in bronzo, trasporata coll'altre in Cartagine, e restituita da Scipione; della quale, s'eguendo il lopra. Badotto telto di Cicerone, si legge: Etiam, quad pene praterii, Capella quadum est, ea quidem mire, us etiam na, qui rudes barum verum sums, intelligere possimus sciie facta, & venusse co.

<sup>. -1 2</sup> 

Seconda Aggiunta
to desiderabile, che si rinvenisse altrove tal
Medaglia alquanto meglio conservata, per sapersene intera la tal parola. Trovansi altre monete di Tindaride col rovescio de' Dioscori,
una io ne tengo, ed altra su riportata nella
Tav. XIII. del II. Vol. dei Sicula del Signor
d' Orville, ma son da questa molto diverse:

L' ultima finalmente appartiene anch' essa a Tindaride (a), e si conserva nel Museo della Casa de Regi Studj di Palermo; ed altra quasi consimile sene vede in Catania nel Museo del Signor Principe del Biscari, nel diritto di essa vi è la testa di Giove, e nel rovescio l'Aquila, che negli attigli tiene un fulmine colla Iscrizione in giro TYNAAPITAN.

(a) Tay. IV. num. XXVI.



# DISCORSO

DI MONSIGNOR

# D.FRANCESCO EMMANUELE

Inquisitor Provinciale nel Regno di Sicilia

RECITATO

### NELL' ACCADEMIA DEL BUON GUSTO

DI PALERMO

Neli' Anno 1755. ne' due giorni de' 25. Agosto, e de' 15. Settembre,

#### NEL QUALE

Si dimostra, che gli Annegati possono vivere per notabile tempo soti acqua; e si prescrivono gli ajuti, che debbono darsi loro, per farli rivenire, quando si estraggono.

Opufc.Sic. To. XII.

# 

The element of the state of the

gen (M. 1996) green in the Court of Mary 2000. The main form of the Court of the Co





On mancheranno fenza dubbio, come io vado immaginandomi, di coloro, che faranno le, maraviglie, perchè io, che fono un Ecclesiassico, abbia voluto imprendere a trattare del-

la morte degli Annegati, assunto, che semebra estraneo alla mia professione. Perchè i diranno esti, andar vagando suori de' propri limiti, e non impegnassi più tosto adilucidare, e a trutinare qualche punto di Storia della Chiesa, o altro simile argomento proprio della facra letteratura? Ma io dimando a costoro: Non sono fosse ancor eglino i Preti membri della Civile Società? Non sono ancor eglino porzione del genere umano, e della gran Repubblica del Mondo? E

276

se ciò è vero, come è verissimo, bisognerà pur confessare, che essi oltre i pesi del proprio stato debbono co' loro studi contribuire ancora nelle cose appartenenti all' umana, Società quello, che possono pel bene de'loro proffimi, che fono loro compagni, e fratelli non folo fecondo lo spirito, ma ancora fecondo la carne. Ed in vero noi siamo in Sicilia, ch'è un' Ifola, e vale a dire tutta all' intorno circondata, e bagnata, dal mare. 'A ella in oltre i fuoi laghi, e i fuoi fiumi, benchè non tanto vasti, ad ogni modo non poco pericolofi, e non vi scorre anno, in cui non si deplori il sommergimento di più persone. Nessuna di queste, che io sappia, se è stata qualche tempo sott' acqua, e n'è stata poi ripescata con sembianza di morta, à mai ricuperata la vita... Ognuno all' offervar questi disgraziati privi di senso, e di moto, senza respirazione, e fenza polso gli crede indubitatamente morti: et perciò non si prende sollecitudine alcuna di liberarli dallo stato d'una morte di mera apparenza, per preservarli da una morteimminente, e reale. Al più al più si è fatta qualche brevissima, e superficiale prova, dopo la quale fono stati inappellabilmente sentenziati per morti, come defunti, e per

Degli Annegati.

277

tali abbandonati, e destinati al sepolero. E pure molti di questi erano, come proverò, vivi, e poteano foccorsi a tempo perfettamente ristabilirsi nella pristina fanità; altrialmeno effere richiamati per poco d'ora all' uso de' sensi, e così ricevendo piamente. gli ultimi Sagramenti provvedere al grand' affare di loro eterna falvezza. Or chi non vede, che il nostro argomento, benchè a prima vista temporale, in realtà è ancor egli spirituale, ed al bene dell' anima, a cui si ordina, e si dirige, utilissimo, e necessario? 'O stimato adunque doverne trattare in questa celebre e fiorita Adunanza, acciocchè possa circa di esso e sentire il giudizio di tanti valorofissimi Letterati, e ricever nuovi lumi, che possan contribuire alla maggiore dilucidazione d'una materia sì interessante.

II. Prima però d'ogn' altro debbo rammentarvi, che, quantunque l'assunto possibarere a taluni un paradosso, e che tali ancora appariscano molti fatti, de'quali mi servirò per provarlo, tuttavia nè l'uno, nè gli altri debbono giudicarsi per falsi, solo perchè sembrano troppo mirabli. La vera Critica non niega i fatti, massime appartenenti alla storia naturale, solo perchè ci riempio-

#### Della Vita .

278

no di stunore; il suo uffizio si restringe a discernere, se meritano, o no credenza quelli, che li riferiscono, e quando essi non solo sieno molti, ma di diversi paesi, ed accreditati; si rivolge unicamente un buon Critico a cercar la ragione del come sieno possuti accadere. Che se non la sa ritrovare, china il capo, ammira la sapienza di Dio, confessa la propria ignoranza, e riceve con amore, e con rispetto la verità già scoperta, contento di potersene valere a buon uso. Quante volte accadde al celebre Valisnieri d'aver deriso qualche osservazione d'altri Autori, come impossibile, e come un sogno di bambolini, e poi vedersi egli medesimo costretto a disdirsi, ed a confessare, che lacosa non solo non era impossibile, ma era così di fatto? Ora non pochi infigni Medici, e Filosofi del nostro secolo addottrinati dalla, sperienza c' insegnano, che molti degli annegati, benche restati sotto le acque per un tempo notabile, ed estratti in apparenza di veri cadaveri, fono ancor vivi, e possono co' nostri ajuti ritornare a se stessi, e ristabilirsi nello stato primiero di salute. M' ingegnerò adunque di provarvelo convarie offervazioni non contraddette dalla ragione filosofica, e dopo esporrò un breve me-

## §. I.

HI. Per cominciare dal primo, appartenendo questo punto alla ...
Storia naturale, non altronde possiam ricavare la verità, che dalla sperienza di molti fatti, de' quali ci fanno sede Uomini di chiaro nome. E tali appunto son quelli; chequi vi schiererò davanti, raccolti da più samosi Filosofi, e Medici del passato secolo, e del presente, ai quali il non prestar credenza dovrebbe stimarsi una bizzarria di Critica troppo disdegnosa, per non dir temeraria.

IV. Ed in vero Cundemanno ci narra, negli atti dell' Accademia Leopoldina de'Curiofi della natura (a), che caduto un Uomo nel profondo dell'acqua, e statovi un quarto d'ora ne su poi ritirato, ma con totale apparenza di essere abbandonato dall'anima, e ciò

<sup>(</sup>a) Atta Nat. cur. t. 7. observ. 124.

e ciò non ostante dopo dieci minuti ricuperò la parola, e non morì daddovero, fe non il giorno seguente. Questo medesimo Autore ci dà pure il fatto di due Bambini, il primo de' quali tombato nell'acque vi dimorò fotto per lo spazio di mezz' ora, ma. dopo, benchè da quelle cavato in figura d' estinto, e messo in un bagno diede manifeito indizio di vita, e fu affalito da moti epilettici, dal quale morbo non morì poi, fe non dopo due anni . L' altro caduto fimilmente nell'acque, ed indi estratto fu richia-.mato all'uso de' sensi co' bagni ancora, ma. resto soggetto all' epilessa, in un parosismo della quale precipitoffi nell' Oder, ove perdette veramente la vita, perchè non potuto ritrovarfi, che paffati più giorni. Ben sapete Voi, che in Germania le Donne parricide de propri figliuoli fono condannate al fommergimento; ma trascorso un tempo notabile permette la legge, che si ripeschino per dar loro la sepoltura, o per servirsene ad uso d'anatomia. Ora molte di queste contro ogni speranza si sono rinvenute ancor vive. Una di esse ne riferisce-Platero, un' altra ce ne presenta la Tesi di Conisberga de morte Submersorum in aquis

281

al §. 38. (a) cavata viva in Prussa dopo un quarto e mezzo d'ora, a cui perciò su concessa dal Magistrato la grazia. Di un' altra pure sa menzione l'Autore anonimo dell'arte di richiamare a vita i sommersi; qual meschina però non godette di una sorte eguale alla precedente, perchè il Boja, mentre portavala all' Accademia, che gliel' avea richiesta per fare le sizioni anatomiche, accortos; ch'ella vivea ancora, la sommerse di nuovo per l'ingordigia della mancia, che gli era stata promessa.

V. In oltre Pietro di Castro (b) presso Sachs nella sua Ampelografia racconta; che caduto nell' acqua un Soldato, e tiratone semivivo, certo suo compagno, che avea inteso dire, che 24. ore non bastano, perchè l'acqua finisca d'uccidere un Annegato, l' ajutò con certi rimedj, che aveva veduto adoperare in simili accidenti, e lo se rivenire a se stesso. Fu presente a questa prova

la

<sup>(</sup>a) Thef. Chonisberg. de mort. Subm. in ag. §. 38. fol. 33. apud Bruhier. t. 1. c. 1. §. 8. n. 18. fol. 214. (b) Castro Observ. M.S. §. 30. apud Sachs Ampelogr. c. 3. fol. 139.

la Suocera di Gaspare Zeno Nobile Veneziano; che perciò caduto in un canale di Murano a Venezia un Bambino, e dopo estrattone, benche paresse morto, lo soccorse essa cogli stessi rimedj, e liberollo. Nè dissimili fono le osfervazioni di Diemerbroech (a). Narra egli, che caduto nell'acque presso di Nimega un figlio di Marinajo d'anni 4., vi stiè un quarto d'ora; ed indi cavatone, e sembrando già morto, lo disposero per la sepoltura, lasciandolo frattanto esposto all' aria. fredda. Ciò non ostante Diemerbroech offervogli una oscura pulsazione, onde proibì, che lo sepellissero, e tentò di curarlo. A' presidj messi in opra cominciò egli a respirare, ma morì dopo un'ora e mezza; e fu creduto, ch' egli avrebbe scampata la. morte, se in luogo di abbandonarlo alla rigidezza dell'aria, se gli sosse dato a tempo opportuno il foccorfo. A tale Storia questo gran Medico ne aggiugne altre duc . Nella prima, che aceadde ancora in Nimega l'anno 1638., una Femina stata un quarto sotto l'ac-

<sup>(</sup>a) Diemerbroech Nota Observ. Pest. Bemmel. & Anston, 1. 2. c. 13.

l'acqua del fiume, riebbe dopo la fanità . Nell' altra la Moglie di Alberto Noot Cittadino pure di Nimega nel Giugno dell' anno 1640. precipitata in un pozzo profondo, e stataivi a capo rivolto più di mezz' ora, finalmente si era sottratta alla morte. Di più d' un esempio ancora ci fornisce Vanelmont (a). Viaggiava egli nelle vicinanze di Anversa,, quando vide un Giovine annegato, che parea già destituto assatto dell' anima, effere liberato con istupore di tutti da una Dama della comitiva. Addottrinato adunque, ed animato questo famoso Autore da ciò, che avea offervato co' propri occhi, richiamò dono egli medefimo a vita un altro Giovane figlio d' una Vedova, ch' era stato più di mezz' ora coverto dall' acqua del Rodano. Più recente però è la storia di Fontanette (b) Configliere del Re di Francia, e Decano della facoltà di Medicina dell' Università di Pottiers. Attesta egli, che nel mese di Luglio :

(a) Vanelm. de Dement. idea 1. 4.

Nn 2

<sup>(</sup>b) Fontanette Lettera a Bruhier, riferita da questo nell' Opera dell' Incertez. de' fegui della Morte 1. 1. c. t. §. S. n. 16. fol. 204.

glio dell' anno 1707. o 1708. un Convittore del Collegio della Compagnia di Gesù della stessa della stessa della stessa con potè venirne estratto, che dopo mezz' ora, quando comparve senza alcun segno di vita; ma ne ripigliò ben presto tutte le sunzioni, dapoichè su ajutato co' presidj salutari dell' arte.

VI. Ma che sto più, o Signori, a moltiplicare gli esempi di Annegati estratti vivi dopo meno d' un' ora, benchè sembrassero desonti? Questi certamente sono infiniti. Passiamo adunque ad altri più meritevoli della vostra attenzione. E primieramente Albino (a) nel metodo di curare i sommersi ci sa menzione di un Giovane tratto senza nissuno indizio di vita, di cui però none era privo, benchè sossero trassorie due ore, dacchè era stato sepolto nell'acque. Più ancora si crede d'esservi dimorata la Fanciulla di anni 9., di cui ci dà notizia Sauvage (b) Prosessore Reale di Montpelier, e.

(a) Albin. de Method. curand. Submerf.

<sup>(</sup>b) Sauvage Letter. 2 Bruhier. presso il medesimo t. 1. c. 1. §. 8. n. 15. fol. 210.

Compagno della Regia Società. Ella era siglia d' un Calzolajo chiamato Bassonet, ecaduta in un pozzo in Alais vi era restata fommersa più ore; estratta comparve morta, ma tentatane la cura dal Medico Giberto, ritornò finalmente a se stessa: ed aggiunge Sauvage di aver veduti simili esempj negli animali, ed effervi nel suo paese fama di altri simili fatti accaduti negli Uomini . Questa medesima fama corre in Italia. Infatti il celebre Luca Tozzi assevera, che la maggior parte degli Annegati non muoreprima delle due ore, dacchè si fommergono; alcuni certamente oltrapassano un tal termine, poichè egli membro dall' Accademia Reale di belle lettere in Francia riferisce di avere falvata la vita ad un povero Svizzero Pescatore stato sotto le acque per ore nove; ne minore spazio verisimilmente vi consumò una Sorella del fopracitato Vanelmont : perchè egli ci assicura, che vi era stata per lunghissimo tempo, e che ciò non oftante fu poi ritolta dalle fauci della morte. Ma più rimarchevole è ciò, che ci racconta Peclino (a) ce-

<sup>(</sup>a) Peclin. de Aer. & Alim. Defett. c. 10. Derham.

celebre Medico Svezzese d' un Giardiniere di Tronningolm; egli stiè 16. ore sott' acqua inchiodato nel fango, fenza che vi perdesse la vita. Lancellotto conferma questa notizia per verissima, avendone egli oltrel'attestazione di Peclino quella d'altri, ancor essi degni di fede. Potrei al Giardiniero di Tronningolm aggiugnere il famoso Giovelino (a) nipote d'un Arcivescovo di Colonia, che stiè sotto le onde del Reno per lo spazio di ore 15., poichè Bruherio, ed altri fentono il di lui riavimento effere un occorso naturale, quantunque altri l' attribuiscano a miracolo di Santo Svitberto. Che che ne sia di ciò; che non solamente per ore, ma per intieri giorni si sieno veduti simili prodigi operati però dalla natura, ce ne fanno attestato non pochi Autori. Ed in vero Alessandro di Benedetto (b) asserifce, alcuni fprofondati nel mare effersi mantenuti vivi per ore 48., e perciò prescrive, che questi disgraziati a similitudine delle Isteriche non si fepelliscano, benchè fem-

<sup>(</sup>a) Epist. ap. Surium in Vita: (b) Alex. Benedict. 1. 10. c. 9.

fembrino affatto morti, se non dopo settantadue ore. Lo stesso abbiamo dal celebrossico difervatore Foresto, che adduce varj esempj di persone estratte vive dall' acqua dopo le ore 48. Altrettanto ci conferma Zacchia (a), il quale ci afficura, che molti seno restati vivi per due e tre giorni intieri, benchè sommersi nel mare: onde egli nesideduce, che lo starvi per un' ora non solo non sia miracolo, ma che nulla abbia di straordinario.

VII. Ne abbiamo anche un esempio posteriore a Zacchia testificato da Tilasio Bibliotecario del Re di Svezia all' Accademia Leopoldina (b), che ne conserva la memoria ne suoi Archivj. Margarita Larsdover in Delia, o sia Deromisland, si era ssortunatamente annegata ben tre volte; in unadi queste era perdurata 3, giorni viva, nele altre era stata soccorsa più presto. Bartolino (c) approva la detta Storia per vera, e cita una simile osservazione satta da Bo-

rel-

<sup>(</sup>a) Zacch. t. 2. confult. 79.

<sup>(</sup>b) V. Peclin, e Derham. loc. cit.

<sup>(</sup>c) Bartholin. Act. Medie. Hoffm. t. 4. observat. 42.

relli (a), e Peclino la conferma non solo con ragioni mediche, e filosofiche, ma con

varie altre fimili sperienze.

VIII. E sino a qui abbiam de' Sommersi restati vivi nel prosondo del mare, o de' pozzi, o de' siumi in apparenza di morti. Non poche Storie però ci provano, che vi possano rimanere anche vivi co' sensi interni, e de sterni, e per un tempo ancora più diuturno. Tralascio ciò, che si narra di alcuni celebri Maragoni, e specialmente del nostro celebre Catanese Nicola Pesce ormai notissimo a tutti, e mi servirò solo di tre osservazioni moderne riferiteci da Cunchelio (b).

IX. Un Giovane precipito da una barca nel profondo del mare; ivi non folo non, fuffocoffi, ma vi potè camminare il lungo tratto di 500. passi, finche giunse alla riva. Egli impiego in questo tragitto lo spazio di due ore: l'altezza dell'acqua gl' impediva, il vedere; ma gli serviva di scorta alme-

no

(a) Borell. cent. 2. observ. 2.

<sup>(</sup>b) Chunchel. Miscell. Nas. Curiof. dec. 3. Ann. 5. & 6. observ. 71.

no nell' ultimo tempo la voce d' una sua. Sorella, che era alla spiaggia, e gridava. Attestò egli, che in tale stato non lasciava di respirare, benchè non sapeva, come questo accadesse, che l'acqua non era entrata, nel suo corpo, e che in luogo di freddo vi sentiva calore: che in tutto questo tempo non avea in conto alcuno perduto i sentimenti; ma che occupato era il suo animo in raccomandarsi a Dio, ed in cercar di salvarsi dalla presente disgrazia. E il tutto è stato a Chunchel raccontato dal Padre dell' Annegato, che su tettimonio oculare.

X. Pel secondo fatto fu da Chunchel esaminato quell' Uomo stesso, che n' era stato il foggetto. Era questi un Pescatore, cheprecipitò nel medesimo luogo, in cui succedette la sciagura dell' antecedente, e quantunque si fosse sforzato ad uscire nuotando, era stato impedito dal giaccio. Dimorò adunque 3. giorni in quelta infelice situazione, dopo i quali fu tirato fuori non folo vivo ma vegeto; fe non che comparve con un. gran tumore întorno al capo. Quindi foggiugne l' Autore effersi talmente persuaso dalla verità di questo, e simili altri esempj, che si possa conservare la vita sott' acqua, Opuje. Sic. To. XII. 00

#### Della Vita

che si maraviglia non già di esserne sortito vivo il Pescatore, di cui si tratta; ma chepiù tosto non escano vivi ancor tutti gli altri.

XI. Finalmente racconta, che 4. leghe-Iontano dalla Città di Salun un Pittorastro sbalzò da una barca, ed andato a piombo fott' acqua vi restò su due piedi; su diligentemente cercato, ma indarno, per otto interi giorni; dopo de' quali venne da se stesso a galla coll'esercizio e della vita, e de' sensi. Varie interrogazioni si fecero al Pittore, alle quali ei rispose, che non sapea distinguere, se in quel tempo respirasse, o no; che con mente sana avea pensato a Dio, e spesfo raccomandavagli la fua anima; che avea ritenuta la vista, e l' udito; e che spesso avrebbe potuto afferrarsi al rassio, che gli si gettava per tirarlo; ma che non avea mai potuto ciò fare, per trovarsi assiderate dal freddo le braccia. Aggiungeva i pesci aver fatto continova, ed ostinata guerra a' di lui occhi, nella quale egli si era schermito col moto delle palpebre; aver fentito nell' orecchie un gran dolore al muoversi dell'acqua, e che questo si comunicava a tutto il corpo; in tanti giorni non aver mai patito fa. me; credere bensì, che qualche volta si fosse ad-

291

addormentato; e finalmente non avere indidette circostanze pensato ad altro, che a raccomandarsi a Dio, e a cercare di liberarsi; e che almeno di altro presentemente non rammentavasi. Una sì prodigiosa Storia attesta il Chunchel di saperla da un testimonio oculare, ma che oltre a ciò ella è indubitata, e notoria a tutto il pacse, e che nella Svezia tutti al presente sono persuasissimi, che un Uomo posa mantenersi vivo sotto le

acque per otto interi giorni.

XII. Ma credereste, che quanto abbiamo finora detto è un bel nulla rispetto a. ciò, che abbiamo dalla Imperiale Accademia Leopoldina? Ella è piantata in Vienna fotto titolo de' Curiosi della natura, e si gloria di contenere ascritti i più dotti, accreditati Medici, e Filosofi non solo della Germania, ma di tutto il Settentrione. Ora ne'fuoi Miscellanei si narra, che uno Svezzese della Parrocchia di Pitovia, chiamato Lorenzo, (a cui restò il sopranome di Giona per l' avventura, che gli arrivò, e che morto poi fettuagenario meritò una orazion funerale;) caduto nel mare della Svezia, stiè sepolto fotto quelle onde per altro freddissime, es piene di nitro per lo spazio di giorni alme-

no 42., giacche si dice uscito del mare la settima settimana. Io non entro quì mallevadore d'un fatto sì forprendente; credane ognuno ciò, che gli aggrada; ho stimato però mio dovere il riferirlo, per dimostrare che i Primati di un' Accademia cotanto celebre, lungi dal riprovarlo come impossibile; lo han giudicato meritevole, che se ne confervi la memoria e negli archivj dell' Accademia, e nelle stampe della medesima. E questo è bastantissimo a far vedere ad evidenza esfere oggi sentimento de' più sublimi Filosofi, e Medici, potere l'Uomo talvolta vivere fotto le acque, molto più affai di quello, che sin ora si è dato a credere il volgo profano, a cui non è mica conceduto di penetrare nell' intimo facrario della naturale Filosofia. Ma di questo fatto ritorneremo forse a far qualche motto inappresso. Frattanto come è possibile, dirà qui taluno, lo stare non che giorni, ed ore, ma più di pochi momenti nel profondo del mare, o d'un fiume, e non essere necessariamente affogato? Per diciferare questo arcano della natura fa di mestieri prima stabilire qual fia ordinariamente la cagione della morte degli Annegati.

XIII,

XIII. Ella è fenza dubbio la mancanza dell'aere (a), perchè dove questo non possa ispirarsi, ed espirarsi, non potrà il sangue far da' pulmoni al cuore il folito suo vitale tragitto. Il medesimo presso a poco succede in quelli, che o con laccio, o d' altro qual-

ssia modo vengono strangolati.

XIV. Ed in vero dovendo passare il sangue-dal cuore ai pulmoni, e da questi di nuovo al cuore, necessario, siccome diremo meglio in appresso, è il moto de' pulmoni stessi; e per questo moto fa di bisogno della ispirazione, ed espirazione dell' aria. Mancata adunque questa cessa il passaggio del fangue da' pulmoni al cuore, ed in confeguenza la circolazione di quello, ed ecco la morte.

XV. Ora quantunque per ordinario non si dia vita senza il circolare corso del fangue, nè questo corso di sangue senza respiro; ad ogni modo una tale dottrina patifice qualche limitazione. Perchè quando si dice da Medici, che la nostra vita è attaccata al-

<sup>(</sup>a) Zacch. Quaft. Medicoleg. 1. 5. tract. 2. q. 2. §. 3. & 4.

la circolazione anzidetta, ciò da molti di essi non s'intende, quasicchè una tal connessione sia essenziale, e che però subito, che si intermetta la prima, all' istante finisca la feconda, ma s' intende fol moralmente; ficchè possa continuare per qualche tempo almeno in certe circostanze la vita, benchè la circolazione sia già interrotta. Sentono essi infatti, che allora per legge di natura si sciolga il legame tra l'anima, e il corpo, quando non folo il fangue si è già fermato, ma è caduto in tale disposizione, che nonpuò più risorgere a ripigliare il suo moto. Che se egli di presente non circola, ma ben può ritornare a circolare in appresso, l'Uomo non muore, ma resta sospeso per così dire tra la vita, e la morte, sin che il sangue o ricominci il suo giro, o perdurando in quella fatale quiete, ed impedite in confeguenza le folite fegregazioni, le particole eterogenee, che più non esalano, fermandosi nel sangue stesso, e negli altri liquidi, fermentino con essoloro, e li corrompano, e così li rendano in futuro totalmente inetti al convenevole armonico movimento, ed allora si estingue la vita. Così la intendono, portandone appunto le sperienze negli Annegati, l'Ippocrate, ed il Galeno de' nostri tem-

Degli Annegati. tempi, cioè Ermanno Boerave, e Federico Offmanno .

XVI. Or chi non vede, che a succedere tutto l'anzidetto disordine vi sia di bisogno di qualche spazio di tempo? Quindi, quantunque supponessimo gli Annegati perdere subito, ed affatto il circolar moto del sangue, non perciò ne segue per infallibile conseguenza, che mnojano immantinente; imperocchè il loro fangue non è ancora corrotto, nè alterato in maniera, che fiasi già reso in-

capace di ricominciare il suo corso.

XVII. Secondo: è vero, che per la circolazione del fangue è duopo della ispirazione, ed espirazione dell' aria, siccome al movimento dell' oriuolo è necessario il moto dello spirito; tuttavia l'azione dell'aria non è anche tanto indispensabilmente connessi. colla circolazione medefima, che fubito venga questa dell' intutto a mancare, dovequella s' intermetta; potendo, fecondoche dicono molti Medici, seguitare per qualche. tempo una lenta circolazione, ed insensibile in virtù d'una lenta, ed insensibile azione del cuore, delle arterie, e de' pulmoni, ajutando a ciò il loro stesso meccanismo: molto più che anche nell' acqua si ritrova tramischiata non poca quantità d'acre, per cui mo!-

296

molti Filosofi sentono anche i pesci a modo loro respirare. Ciò posto: nè anche possiamo fissare per certo, che lo stare gli Annegati fotto acqua, fermi in essi e subito, e totalmente il movimento del fangue, perche può ancora perdurare una fievole circolazione, dipendente dal moto innato del cuore, dell' arterie, e de' pulmoni, anzi di tutte le altre parti del corpo, che hanno da per festesse un tenue sì, ma continuo moto di sistole e di diastole, ed un tale moto basterà in alcuni almeno per una circolazione diminuta, e questa per una vita stentata, e semimorta, qual è quella degli Annegati. Nè l' essere questi, quando si estraggono, privi di moto, e di polfo, di respirazione, e di fenso, e con tutta l'apparenza di morti, è un fegno caratteristico, ed indubitato, che l'anima se ne sia già partita, perchè non è nuovo nella natura, che la vita perseveri, ma che il suo principio, ed i suoi essetti sie-no del tutto concentrati, nascosti, ed impercettibili ad ogni nostra ricerca, e tentativo. Lo stato degli Annegati è similissimo a quel di coloro, che sembrano già disanimati per altri repentini morbi, ed accidenti mortali di genere diverso. È pure questi accidenti ci somministrano infiniti esempi, che

ci sforzano a concludere poter l' Uomo alle volte senza respirazione almeno vivere per un tempo certamente non piccolo. Insatti quanti strangolati da laccio, quanti suffocati da carbone, quanti assaltiti da sincope, quanti percossi da fulmine, quante Donne sinalmente abbattute da isteria sembrarono trapassatute da isteria sembrarono trapassatute da isteria sembrarono di circolazione di sangue? Chi de' Medici non sa, che questi tali arrivarono a perdurare tre giorni interi in tale stato, e senza nessun altro segno di vita, quantunque la antessi sonte per la contra del contra sensiti del contra se

possedessero; e che finalmente dopo si manifestarono vivi? E quindi è, che non solo Alessandro Benedetto, come ho detto, ma innumerabili altri Medici proibiscono, che le Isteriche si diano alla sepoltura prima delle

ore 72.

XVIII. Confrontano con questa dottrina mille osservazioni satte in tutto il regno della natura. E primieramente nelle piante, e negli alberi, molti de' quali sembrano l'inverno già secchi, e morti, il freddo impedisce la salita del loro succo nutritivo alleparti superiori; che perciò s' inaridiscono, cadendone le foglie; ma non pertanto continua la loro vita rinserrata per così direnelle radici, e nelle cipollette.

Opusc.Sic. To. XII. Pp XIX.

XIX. Ma più evidente è questa meraviglia in un gran numero d'insetti aerei, come sono le sarfallette. Passano queste l'inverno in sigura di Crisalidi, ma come morte, senza che possa in modo alcuno discernersi la loro vita. E pure un poco di calore nella Primavera è bastante ad operare insessi l'ultima metamorsosi, ed a sar che si accingano ad una vita certamente migliore. Perchè, siccome ha osservato il Reaumur, il freddo dell'atmossera non è mai bastante a coagulare i loro liquori in maniera, che perciò non sieguano a muoversi insensibilmente intorno ad un piccolissimo centro.

XX. Non dissimili sono varj altri insetti e terrestri, ed aquatici, secondoche osservano e Valentini (a), e Bruhier, ed altri comunemente. Instati le Ranocchie, e gli Rossipi nell' inverno si tustano ne' pantani, civi rimangono assatto immobili, sinocchè venga a richiamarli a nuova vita l'amica Primavera. Gli stessi prodigj abbiamo negli animali perfetti, e più grandi, perche spesso

vi-

<sup>/ (</sup>a) Valentin. Differt, epist 4. fol. 160. Bruhier. 1. 2c. 2. fol. 118.

Degli Annegati. 299

vivono sotto le apparenze di esanimati. Teofrasto (a) fra gli antichi, e Peclino fra i moderni ci fanno fede, che alcuni pesci l'inverno s' ingrottano nelle caverne marine, ed ivi stanno come morti; e lo stesso alcuni hanno notato ne' pesci de' fiumi, quando questi ti aggiacciano. Teofrasto aggiunge un' altra particolarità, cioè che in Ponto i pesci specialmente i Gobbj estratti di sotto il giaccio si mostrano in tutto simili a' morti; ma, messi poi a suoco riassimono subito le funzioni vitali, benche questo ssorzato, e non naturale risorgimento serve ad accelerare loro una morte vera, ed irrimediabile.

XXI. Corrisponde una pari osservazione intorno a' volatili; conciosacchè in molti de' paesi temperati le Rondini approssimandosi l' inverno si nascondono nelle caverne, nelle sissure degli alberi, o de' monti, o de' fassi vicini alle spiaggie, come sanno quelle, che si chiamano Riparie; ed ivi spogliate dalle loro piume sotto la sembianza d' estinte, e di sespoite giacciono sino al buon tempo (b).

Lo

<sup>(</sup>a) Theophrast. de Pifc. în fice. degent.

<sup>(</sup>b) Plin. Hift. nat. lib. 12. c. 25. Kircher. Mund. fub-

Lo stesso fanno altri uccelli, ma il Passero Vicelino con un costume assatto contrario sicca, venuta l'està, la punta del suo becco in un albero, e vi pende poi come già morto sino

all'autunno (a).

XXII. I Serpenti però, e molti de' quadrupedi imitano nell' inverno secondo la, relazione di Arveo (6) l' accennato uso delle Rondini, cessando in essi, come egli dice, qualssia segno di vita, ed il moto stesso del cuore, ed in conseguenza la circolazione del sangue. Or la testimonianza di questo grand' Uomo tanto è più degna di rimarco, quanto più si rissette, ch' egli è stato il promotore della sentenza, la quale, stabilisce la circolazione del sangue, e la di lei necessità. Lo stesso non pochi altri Autori afferiscono espressamente del Ghiro, dello Riccio, e della Marmotta.

XXIII. Ne manca qualche esempio degli Uomini stessi. Il celebre Daniele Ludovieo (e) primo Medico del Duca di Sessangot-

ta

<sup>(</sup>a) Pison. Hist. Indic. c. 21. Cardan. lib. 7. de rer. var. riet. c. 36.

<sup>(</sup>b) Harv. lib. de Gener. Anim. exerc. 50.

<sup>(</sup>c) Miscell. Nat. Cur. A. 8. observ. 17.

ta nella fua offervazione inferita fra mifcellanei de' Curiosi della natura ci narra, che una Giovanetta dispiacciuta de' maltrattanienti fosferti da' suoi Genitori, s' intano disperatamente in un bosco; ivi su trovatafette giorni dopo a giacere per terra o adagiatavi per fonno, o cadutavi per deliquio; ella era però fenza indizio di respirazione, il di lei viso appariva coverto, ed impiastrato di viscosa pituita, e di muschio, a cui si erano attaccate le foglie degli alberi, che l' erano cadute di sopra, la sua bocca, e. le narici erano interamente otturate d' una muccofità diffeccatiffima; avea in fomma tutti i contrassegni di cadavere; se non che le fue membra ancor flessibili ingerirono qualche fospetto ad un Medico, che forse inlei durasse ancora qualche scintilla di vita. Le sturd adunque il naso, e la bocca, c. col calore del fuoco, e con acqua vite stillatale in bocca, in brevissimo tempo gli riusci di richiamarla a' fensi, e di restituirle in feguito la primiera salute.

## §. 11.

AXIV. A Lle sperienze da me addotte sinora potrebbe taluno opporre, che tanto la Donna, quanto gli altri animali viveano bensì, quantunque in apparenza di morti, ma nell'elemento a loro proprio: nel caso però degli Annegati si tratta d'Uomini, che non solo si decautano per vivi, benchè con tutti i segnali di puri cadaveri, ma si suppongono effere vissitti sotto le acque. Or sembra impossibile, che un animale terrestre, come è s'uomo, possa vivere in uno stato a lui cotanto improprio, e violento.

XXV. Rispondo però, che non mancano delle osservazioni d'altri animali assuciati, non meno che l'uomo, alla respirazione, che pure perdurano in alcuni paesi per gran tempo immersi egualmente nell'acqua benchè freddissima, ed in figura di morti, senza però che lo sieno. I Naturalisti ci raccontano questo di molte Rondini, delle Cicogne, ed altri uccelli, che noi chiamiamo volgarmente di passiggio. Ed invero le Rondinelle, quando lor sopraviene l'inverno in paesi temperati, allora, come si è detto, o cambiano d'abi-

Degli Annegati. d' abitazione cercando un clima più caldo, o si cacciano nelle caverne, o nelle fisfure de' monti, o degli alberi. Ma se l'inverno le coglie in paesi freddi, come ne' Settentrionali, si tussano allora ne' pozzi, ne' pantani, ne' fiumi, nel mare, ed ivi si restano ammassate fra loro a guisa di palle sino alla metà della seguente Primavera. In Polonia si mettono in acqua verso gli ultimi di Settembre e ne sortiscono verso i 15. di Maggio. Che fe in questo tempo ne vengono tirate fuori da'Pescatori, sembrano totalmente morte, ma trasferite in una stufa rivengono; ed allora o volano di nuovo tornando a gettarfi nell' acqua, o muojono poco dopo, fenzache loro giovi questo importuno riforgimento. Ma l'uccidere questi uccelletti nelle predette compassionevoli circostanze viene riputato un delitto. Il Signor Fortunio Liceto narra queste meraviglie della Polonia, il celebre Daniele Uezio della Svezia, dove egli viaggiò, altri le riferiscono della Slesia, Boemia, Moravia, e Norvegia, come si può vedere in Kircherio, Lambergo, Cromero, Donato, Erlicio Garmanno, Fulgolio, e Franchemau : anzi Falconetto le à offervate equalmente in Bressa una delle Provincie della Francia, benchè di clima tem-XXVI. perato.

304

XXVI. Se questi Animali, benchè bisognosi, non men che l'uomo, della respirazione vivono fott' acqua per tanti mesi, perchè non potrà fuccedere lo stesso almeno in alcuni Uomini, e per un tempo affai minore?

XXVII. Del resto siccome il respiro non è necessario, che per la circolazione del fangue; quando questa si possa fare senza della inspirazione, ed espirazione dell'aere; ben potrà un Animale, ed anche l' Uomo dimorare a lungo fott' acqua, e starvi non folo vivo, ma sano ancora, e coll'uso de' sentimenti, come si legge del nostro celebre Niccola Pesce, e si può dire de' veri e naturali Maragoni . E dico veri Maragoni , perchè molti di quei, che ordinariamente vediamo restar fott' acqua per un quarto, mezz' ora, un' ora, come son bisognosi di respiro, vi dimorano sì, ma stentatamente: quando i Maragoni, che tali fono per natura, vi perseverano a lungo, e senza incomodo alcuno.

XXVIII. Ma per ben comprendersi come ciò accada, è di bisegno, che pria si spieghi, quale sia regolarmente nell' Uomo già nato il metodo della circolazione del sangue.

XXIX. Ed invero è da supporsi, chein

in un corpo umano dopo la fua nafcita il fangue, che proviene da tutte le di lui parti, si riduce alla vena cava, ed entra nell' orecchio destro del cuore; di là scende nel destro ventricolo dell'istesso; indi per mezzo dell'arteria polmonare fa passaggio a' polmoni; quivi si disperge in infinite arteriette; da queste si porta in infinite venicciole, e da questi sottilissimi vasi riduconsi tutte alla vena polmonare, che lo trasmette all'orecchio finistro del cuore; e ciò fatto egli scende nel di lui ventricolo pur finistro. Dal cuore adunque scorre il sangue nell'aorta, e dall' aorta finalmente' fi dirama di nuovo in tutte le parti del corpo. Ma pel sudetto pasfaggio dal cuore ai polmoni, e dalle loro innumerabili arteriette alle loro innumerabili venicciole, è necessario, come si toccò sopra, che i polmoni con un modo di dilatazione ricevano in fe il fangue, e con un. altro di ristringimento, come due torchi, spremendolo lo ricaccino al cuore, c per questi moti fa d'uopo della ispirazione, ed espirazione dell' aria. Che però cessando quest' ingresso, ed esito d'aria cessa il tragitto del sangue da' polmoni al cuore, e quindi cessa ordinariamente la circolazione, ed in confeguenza la vita. Nel feto però, mentre è Op. 1c. Sic. To. XII.

nell' utero, e non è ancora avvezzo alla refoirazione, il circolo si fa in una maniera. diversa; perchè il sangue non passa dal destro ventricolo del cuore a' polmoni, se non in una picciola quantità, ma una buona parte di quello va immediatamente dal deltro orecchio del cuore al finistro per mezzo del forame dagli Anatomici chiamato Ovale,; anzi un' altra gran parte del medesimo sangue scorre dal ventricolo destro all' aortaper mezzo dell'arteria polmonare, e del canale arteriofo.

XXX. E questa è la ragione, per cui il feto nell' utero o non respira, o tenuissimamente respira; anzi ordinariamente sta immerso a guisa di pesce nell'acqua, o sia liquore limpidissimo della interiore secondina. chiamata Amnio, senza paura alcuna di soffogarli. Ciò succede, perchè alla circolazione del sangue non è necessario, che prima sen vada tutto a' polmoni, e da questi ritorni al cuore. Ora il forame ovale regolarmente nell' Uomo già nato si chiude; e benche resti in alcuni aperto un picciolissimo forametto, questo non è bastante al grand' uono della circolazione del fangue. Il canale però arteriale si chiude quasi sempre, ed affatto, divenendo un legamento tendinoso:

307 onde necessaria si rende per li nati la respirazione; ma fe talvolta fi dia il caso, che il detto forame ovale resti aperto, e competentemente aperto, o che resti aperto l' anzidetto canale, e molto più poi se ambidue, sicchè il sangue possa continuare il suo camino fenza il ministerio de' polmoni; allora, benchè s' intermetta la ispirazione, ed espirazione, prosiegue il sangue a circolare per tutto il corpo al fuo folito, e non v'è paura di morte.

XXXI. E che sia così, qual'è la cagione, per cui i pesci non hanno bisogno dell' aere, acciocche vivano felicemente in feno al mare? altra comunemente non si assegna, fe non che non avendo essi polmoni, non vi è d' uopo dell' aria, che alternatamente li dilati, e li reftringa, perchè il fangue paffi dal cuore in quelli, e vicendevolmente da quelli al cuore ritorni; ma la circolazione fi fa in loro, come lo ha notato il celebre Haller, col folo istromento del cuore, che in effi è diviso in tre ventricoli, che hanno tra di loro nea comunicazione immediata.

XXXII. Gli Anfibj però vivono egnalmente e nell'aria, e nell'acqua fenza il minimo detrimento fecondo il Boerave, ed altri; perchè quantunque abbiano polmoni, o

Qq 2

fe ne possano prevalere, tuttavia il canale arteriale, che, come si disse, trovasi aperto nel feto, mentre dimora nelle materne, viscere, e che poi quando esce a luce si chiude affatto, resta negli ansibi per sempre aperto; anzi in alcun di effi, e specialmente ne' volatili, aperto rimane ancora il canale arterioso: onde il sangue comodissimamente gira, e rigira per tutto il corpo, quantunque i polmoni, mancando loro il foccorso dell' aria, non possano esercitare più i foliti movimenti. Amphibia (a), dice Boerave, quando extra aquam vivunt, per pulmonem respirant; quando verd sub aquis degunt, sanguis transit per foramen ovale, & canalem arterio/um. Che se si danno degli Ansibi, ne' quali si chiude il forame ovale, Haller attribuifce la confervazione della lor vita in mezzo alle acque ad un' altra ragione equivalente alle predette; cioè a dire, in questi pochissima quantità di sangue trascorre dal cuore a' polmoni, e da' polmoni si rende al cuore; ma la massima parte del fangue gira per tutto il corpo per la parti-

<sup>(</sup>a) Boerhay. de Concept. n. 691.

Degli Annegati. 309 colare disposizione de' vasi del cuore senza la

dipendenza da' polmoni.

XXXIII. : Ilitutto fi comprova dallo sperimento fatto da Giorgio Baglivo nel Teatro anatomico di Venezia fopra una gratu-Tarraruga, ch' egli ebbe a mano, portata da' boschi della Dalmazia, dove se ne prendono finisurate. Ei prima le turò maestrevolmente la bocca e le narici, ed alcune parti con pannolini, e colla, in maniera che nessun adito potesse avere in essa l'aria; ciò non oftante, profegui, ella a vivere per 20. giorni e più. Ma Baglivo finalmente la fottopose al coltello anatomico, ed offervò allora col microscopio, ed anche senza, circolare in quella il fangue, ma con ordine ben diverso dagli altri animali terrestri, perchè tralasciando, che tra il ventricolo destro del cuore, e il sinistro vide aperto il forame ovale, scuoprì, che la maggior copia di tutto il fangue della Tartaruga dall' accennato destro ventricolo si comunicava all' aorta, parte immediatamente, e parte per mezzo del folo canale arteriale, fenza prima passare pe' polmoni, appunto come abbiam. detto accadere al feto, mentre dimora nell' utero.

XXXIV. Se adunque per buona forte. l'

Uomo, che si sommerge, si ritrova ancor esso aperto il forame ovale, o il canale, arteriofo, e molto più, fe ambidue; ficchè possa farsi nel suo corro la circolazione del fangue fenza ajuto de' polmoni, come si vede ne' pesci, come offervasi negli ansibi come è accaduto a tutti noi, prima che nati fossimo a godere di quest' aere visibile; egli, secondoche insegnano Arveo, Dionisio, Cartesio, Boeravio, ed infiniti altri celebri moderni Autori; dovrà perdurare in vita, mentre, perchè sepolto nel mare, lo piangeran tutti per morto. Che poi in molti Uomini quantunque nati ; non men che nelle Tartarughe, e in altri anfibj si sia veduto ancora aperto il forame ovale, e talvolta pure il canale arterioso; egli è certissimo. Nonè un anno, che in questa medesima Capitale trovossi aperto il primo in un certo Giovanetto. Ma le replicate offervazioni de' più famoli Anatomici ci danno infiniti altri fimili esempj accaduci in persone d'ogni età, ed anche nella più estrema vecchiezza; e di questa forta bisogna dire, che sia stato il Pittore di Salung dimorato, come si è detto, 8. giorni fott' acqua vivo, e con tutti i fentimenti; e questo medesimo fatto ci mostra, che non fia tanto impossibile secome pare a pria prima vista, il ragguaglio di Lorenzo Giona, che si dice dimorato nel profondo del mare almeno per 42. giorni . lo torno qui a protestarmi, che non ho impegno alcuno, che egli sia canonizzato per vero: credane, torno a dire, ognuno checche gli piace. Ad ogni modo se per la sperienza di detto Pittore, ed altri simili, è costante costantifsimo presso gli Svezzesi, che un Uomo posfa vivere sotto le acque per 3. giorni, ed anche vegeto, si può formare questo dilemma: O in quel profondo quest' Uomini fortunati respiravano, o no: se vi respiravano, come si sa di certo essere accaduto al sommerso del primo racconto di Chunchelio, ben poteano profeguire la loro respirazione ancora dopo degli 8. giorni: e se per tanto tempo non respiravano, perchè la costituzione de' loro corpi non ne avea bisogno, acciocche il fangue circolasse, ben poteano stare senza di quella sino al 49. giorno, ed anche più. Quindi è, che il celebre fatto di Lorenzo Giona non folo, come si è detto', vien registrato ne' miscellanei dell' Accademia Leopoldina de' Curioli della natura; ma è stato asseverato da Brumanno uomo gravissimo, accettato, e comprovato ancora da Peclino infigne Medico di Svezia, das DeDecramo Medico Inglese, da Lancellotto, e da Bruherio, il quale con varie ragioni diflesamente lo conferma, e sente, che le sie risposte alle opposizioni, che sar si potrebbero, sieno superiori ad ogni replica.

XXXV. Ne mi si dica, che almeno eli Annegati dopo alcuni giorni dovranno trovaisi morti per la mancanza dell'alimento; perchè questa oggezione potrebbe solo aver luogo per qualche caso raro, e straordinario . Infatti e fentenza comune de' Medici, che un Uomo sano, ed esposto all' atia possa coninamente vivere senza cibo, e senza bevanda per otto giorni; molto più potrà egli vivere fott' acqua con la fola mancanza del cibo. E con maggior ragione poi, se si riflette, che gli Arnegati ordinariamente. vi stanno come morti, e che i Medici hanno offervato, che quanto più debole ed infermo è il corpo, tanto è più atto a fostenere l'inedia, essendosi notati degl' infermi, che l' hanno durata per 20., e 30. giorni. Quanto minor difficoltà vi farebbe adunque per gli Annegati, che non folo si considerano come infermi, ma come morti? In. quest' ultimo caso eglino sono simili agli asfaliti da fincope, da isteria, o altri fimili accidenti, ne' quali non vi è bisogno di nutri-....

trimento. Ciò si corrobora coll' esempio indubitabile delle Rondini, ed altri uccelli, ed animali terrestri, che sogliono stare l'inverno fott' acqua, o nelle caverne fenza mangiare, e senza bere. E certamente il freddo costipando a questi i pori, ed arrestando il corso del sangue, sa desistere ancora la traspirazione, cessata la quale ogn' animale, ed in conseguenza l' uomo può naturalmente vivere fenza alcuno alimento, che nonper altro è necessario, che per supplire a danno, che fa l'evaporazione delle particel le di sostanza, che per mezzo della traspirazione volano, e si disperdono. Ricordatevi, o Signori, della Tartaruga di Baglivo, la quale, perchè la durissima pelle, e le saldissime squame, e l'otturamento artifizioso le impedivano non folamente lo ingresso dell' aere, ma il diffipamento di sua sostanza, resistette per tanto tempo alla morte.

XXXVI. Quando adunque si trattasse di qualche caso straordinario, come quello di Lorenzo Giona, che si suppone restato sotto il mare per un tempo si lungo; facile è il concepire, come la stessa pressione dell'acqua, che lo circondava dapertutto, e la freddezza di essa dovea impedirgli assatto la traspirazione, e costituirlo in uno stato Opusc. Sic. 70. XII.

fimile a quello di coloro, che quantunque vivi, e vegeti, e conversanti cogli altri uomini, fono stati per molti anni senza veruno alimento non folamente folido, muneppur liquido. Che si diano di questi tali, ancorche ciò sembri una favola, è suori di ogni controversia: come ci hanno assicurato tutti i Medici di tutti i secoli, e sopra tutti il dotto Fortunio Liceto, che ne compose un intiero ed erudito libro intitolato: De. iis, qui diu vivunt sine alimento. Oltrecche ultimamente avendo il nostro Regnante Pontefice commesso a' Medici dell' Accademia. di Bologna di esaminare, se possa ciò naturalmente succedere, Beccario, e Bazzano membri cospicui di quella coll'approvazione, e consentimento di tutti gli Accademici dittesero una ben copiosa, e nobilissima Disfertazione, in cui, segregati i racconti dubbi, e le imposture dimostrano ad evidenza, che ne restano molti verissimi, ed incontrastabili, essendosi anche alle persone, di cui si parla, ritrovato lo stomaco, e gl' intestini già diseccati affatto, e quasi consunti: tanto tempo era trascorso, dacchè non aveano più le viscere esercitate le proprie funzioni. Or la origine d'un sì stravagante fenomeno è, fecondoche ci fanno vedere questi Filosofi, uno ítastato preternaturale, e morboso, che totalmente impedisce la traspirazione, in maniera, che siccome non vi è più decremento alcuno della sostanza del corpo, così non vi è necessità minima di ristorario.

XXXVII. Ed ecco dimostrato ben chiaro, che se per anni, ed anni può stare talvolta. l' Uomo senza cibo, e senza bevanda per qualche strana disposizione di corpo, benchè dimori sulla terra, e soggetto all'operazione dell'aria, e stia sempre in azione; molto più potrà stare senz' alimento sotto le acque per una simile disposizione, in cui si trova, e.

per un tempo affai più corto.

per un tempo anai put corto.

XXXVIII. Se adunque possono gli Annegati per qualche tempo vivere privi dell' aria esteriore, e de' cibi, secondoche abbiamo ponderato; naturale è la conseguenza, che quando si sappia, che un povero Uomo si sia disgraziatamente sommerso, non dee per qualssia tempo, che sia passato, disperarsi di sua salvezza; ma che si dec cercare in ogni conto con diligenza di ripescarlo. Che se la sorte in questo ci savorisce, e si ritrova intero, e non putresatto, nè cominciato a corrompersi, nè strabocchevolmente gonso, nè con altri segni assatto indubitabili di morte, se gli debono dare con Rr 2 ce-

celerità tutti gli ajuti, che si possono, tentando di ristabilirlo nelle funzioni vitali; avverten loci tutti gli Scrittori di Medicina, che ne la destituzione de' sensi, ne la mancanza del moto, della respirazione, e de' possi, ne la rigidezza stessa del membri, che ben può attribuirsi alla freddezza dell'acque, sono in un Annegato segni di morte carat-

teristici, ed infallibili.

XXXIX. Diffi per qualfisia tempo, che sia passato, cioè quello ancora di 8. giorni, ed anche più, se veramente l'Annegato è ritirato dall' acque incorrotto . I Sommersi , che veramente fon morti, cominciano fubito a putrefarsi, e per l'interna fermentazione gonfiano grandemente, ed esalano da se molte. particelle di lor fostanza; che però scemandosi a poco a poco di peso, ed occupando più di luogo dopo 3. giorni mutano lo ftato del loro equilibrio coll'acqua, e vengono a galla già guasti, e non può dubitarsi più di loro morte. Che se non ostante la loro lunga dimora fott' acqua non fono venuti da fe a. galla, ma fono stati artifiziosamente estratti, e ritrovati incorretti; questo medesimo è un indizio probabile di loro vita, e tanto è più probabile, quanto più lunga si suppone lalor dimora fott' acqua, perchè in tanto temDegli Annegati.

317

po avrebbero dovuto putrefarii, se veramente sossero cadaveri già dalla loro anima abbandonati.

XL. Ma quali ajuti daremo noi a questi miserabili? Prima d'ogni altro subito che uno di essi venga ritirato dall'acque, si dee sottrarre all' aria fredda, e cruda del mare, o fiume, e trasportarsi alla casa più vicina, sì perchè, secondoche ha offervato Lancellotto, muojono tutti quelli, che si lasciano all' aria aperta: e sì perchè un lungo viaggio finirebbe di confumarli. Adempito il trasporto, pria di tentare i soliti rimedi, si spogli delle vesti, che ha in dosso, tutte inzuppate d'acqua, e si rivesta di attre, che siano asciutte, e calde. Ordinariamente si costuma d'appenderlo per li piedi, affinchè fgorghi dallo stomaco l'acqua, che si suppone aver bevuta. Ma innumerabili esperienze dopo di quelle del Platero (a) han messo in chiaro, che i Sommersi o non bevono assatto dell'acqua, o ne bevono poco, e non più di quello, che far fogliamo, quando fiam fitibondi; ficche quest' acqua inghiottita non può portare ad effi la

<sup>(</sup>a) Qu. 55:

morte. Ma quando anche ne avessero lo stomaco ben pieno, inutile farebbe lo appendimento, perchè ella non ne può uscire, impedita dal muscolo dell' Esosago, ch'è una. spezie di Esintere (a); nè questo può aprirsi, fe non coll' inghiottire, o col vomitare: azioni ambedue impossibili all' Annegato. Che però si vede, che l'acqua che scola dagli Annegati, non proviene già dal loro stomaco, ma dalle lor vesti, quando siano ancora le stesse, con cui furono estratti dall'acque, e qualche poco proviene dalla trachea. Dall' altra parte lo stare a capo rivolto, sito impropissimo all' Uomo, è troppo alieno dal naturale, è atto ad uccidere i fani stessi, non che coloro, che si suppongono mezzo assogati, e moribondi. Che perciò Lovisio, Nimanno, Ronchino, Bruhieri, ed altri condannano questo rimedio, come dannoso, e Detardingio consulta solo, che l'Annegato si metta colla testa alquanto declive.

XLI. Altri, come si ordina nell' avviso del Re di Francia composto da Reaumur, pongono l' Annegaro in una botte-

fen-

<sup>(</sup>a) Lovis. I. c. Exam. Ration. fol. 267.

fenza fondo, e senza coperchio, e cosi lo vanno rotolando, per liberarlo dall' acqua, che esti falsamente si persuadono aver egli tracannato in eccesso. Ma Gioli, e Foresto (a) proibiscono ancora questo medesimo rotolamento, come inutile, anzi nocivo ancorapel grave incomodo, che seco portercibbe all' infermo.

XLII. Frattanto Lovisio, benchè approvi il fentimento di questi Autori, permette nulladimeno, che per foli cinque minuti l' Annegato si tenga appeso, acciocche possauscire una parte dell'acqua entrata nella trachea per la violenta ispirazione dell'aria, che si ssorza di fare chi si sommerge. Ella però non fuole scendere tutta, ma in una tenue quantità, scorrendone appunto quella sola colonna, che sta a perpendicolo del tronco della trachea medesima, giacche l'altra. delle ramificazioni internata, mefcolata, ed inviluppata coll'aria, è divenuta schiumosa, e non facilmente può vincere la resistenza. dell' aere esteriore. Ad ogni modo questo mede-

<sup>(</sup>a) Forest. Observ. Medic. 26. I. 15., & Observ. Chirurg. 33. I. 6.

delimo poco, ch'esce, è di sommo giovamento, perchè da una concussione alla machina, e può servire di principio al movimento de polmoni.

XLIII. Finita questa operazione, che non dee oltrepassare, come noto Lovis, il tempo di 5. minuti, si collocherà l' Annegato secondo la pratica di Svezia riseritaci da. Peclino in un letto ben caldo. Conviene ancora giusta il consiglio di Nimanno, edi Ronchino che la camera si riscaldi bene col succo, acciocchè più presto agisca il calore nel corpo languente: ma ci guarderemo di situar questo vicino ad un succo violento. In Svezia certamente, dove frequenti son queste cure, si servono solamente d'un succo dolce.

XLIV. Dopo questi primi soccorsi è necessaria una emissione di sangue da sarsi quanto più presto si può. Alcuni la consigliano dal piede, come un egregio revulsivo del sangue, che imbarazza le parti superiori, e specialmente il cuore, e il cerebro. Maquesto salasso dal piede sarebbe inutile; perchè impedito il moto del cuore, e delle arterie, ed in conseguenza la circolazione del sangue, non ne uscirebbe una goccia. Espediente adunque è, che si faccia dalla i ve-

vena jugulare; perchè esseudo ella si prossima al capo, ed al petto, dove si suppone abbondare in gran copia il sangue, e suole questo uscire facilmente, e sogliono seguiarlo selicissimi essetti. Se l'Annegato si potesse allora mettere in un bagno, come consiglia il Lovis, ciò servirebbe a sondere il sangue, e condurrebbe allo stabilimento della circolazione, e ad agevolare ancora la respirazione. Se non si potrà eseguire comodamente, gioverà almeno mettere a' di lui piedi, ed alle ascelle vasi di vetro pieni d'acqua bollente, ma coperti di tela, e continuarne l'uso con pazienza.

XLV. Nè si debbono lasciar negletti, ed in ozio nell' Annegato i cinque fensi, e prima quanto alla vista se gli aprano gli occhi, e, se è di notte, se gli avvicini il lume; e quanto all' udito si chiami del proprio nome ora con voce baffa, e foave, ora con alta. Ma fopra tutto si badi a' fensi dell'odorato, del gusto, e del tatto, per stimolare i di lui spiriti, e muoverli alle funzioni animali. Ed invero bisogna svegliare i nervi dell' odorato, che comunicano intimamente co' nervi de' muscoli, destinati alla respirazione con sternutatori violenti, come il Maro, l'Euforbio, e l'Elleboro stesso polve-Opufc.Sic. To. XII. Ss riz-

rizzato per mezzo d' un cannellino foffiato nelle narici. Profittevole ancora secondo Nimanno è il mettere alle narici cofe odorofe, come ruta, pulejo, aceto, e fopra tutto spirito di sale ammoniaco. Circa il gusto gli si stuzzichi il vomito, non già per far fortire l'acqua inghiottita; perchè ciò, come si dise, importa poco; ma per cagionare qualche movimento nel diaframma, che contribuerebbe al moto ancora della respirazione. Alcuni propongono vomitori liquidi; ma questi possono solo servire agli Annegati, dapoiche loro è stata già ristabilita la possibilità d'inghiottire, non però mentre ancora sono in figura di cadaveri, perchè in tali circostanze qualunque licore, che lor si ponga in bocca, li metterà in pericolo manifesto di soffogarsi. Ci serviremo adunque della. fola penna per folleticare l'Esofago, o pure dello stromento di Eistero chiamato Scop.1. dello flomaco. Detardingio loda il provocare al vomito, per fare, che n'esca pure l' aria internata ne' polmoni, con indurre un movimento nell' Epiglotta, ch' egli crede. allora costituita in uno stato convulsivo, e che imbarazzi l'ingresso dell'aria nella trachea. E finalmente per quel, che riguarda. la cura per via dell' organo del tatto, Giolì

con altri prescrive, che si tormenti il corpo dell' Annegato, dimenandolo per tutti i versi, acciocche il sangue si metta di nuovo in cammino. Ma non riflettono, che tali moti violenti possono smorzare affatto la vita semiestinta d'un moribondo. In luogo adunque di questi crudeli scotimenti si useranno più tosto le fregagioni per tutto il corpo, come insegnarono Bruhier, e Lovis. Si faranno però fecondo il costume di Svezia, al dir di Peclino, con unzioni di aromatici caldi, sino a far, che divengano rosse le carni, e specialmente in tutto il dorso, dove è l'origine di molti nervi, e nel medesimo tempo si adopereranno le pittime al cuore di ruta, majorana, ambra, cannella, fpigo, e di balsami apoplettici, cioè caldi, e spiritosi, o di pane arrostito inzuppato nell' acquavite. Commendabile è ancora il far qualche compressione nel basso ventre verso le parti superiori, per ricacciar l'aria de' polmoni.

XLVI. A tutti questi rimedi però Detardingio, Eistero, Bruhier, ed Hooch preferiscono la tracheotomia, cioè la sezione chirurgica dell'aspra arteria, perche suppongono, che l'epiglotta degli Annegati sia in uno stato convustivo, e caduta sull'aspra arteria; e.

Ss s

che però impedendo la ispirazione, ed espirazione strangoli l' Annegato. Ed al contrario credono, che se si faccia subito l'accennata operazione, esca immantinente l' ariaracchiusa ne' polmoni, e sia tolta ogni difficoltà per lo stabilimento della respirazione, ed in conseguenza si rimetta subito la circolazione del fangue. Quindi i citati Bruhier, Detardingio, ed Eistero prescrivono, chequesta operazione si faccia prima d'ogni altro tentativo, Gioli però la riferba per l' ultimo, come un estremo rimedio.

XLVII.

Ma con buona pace di questi Dottori, ella, come ci ha notato Lovis, dee stimarsi fatica inutile, perchè la caduta dell' epiglotta degli Annegati su l'aspra arteria non è fondata in alcuna offervazione, ma è stata pensata a capriccio; e l'aria ha tutta la libertà d'entrar ne'polmoni. Che se questi non giuocano più, la cagione è più tosto, perchè i polmoni stessi sono bagnati, ed aggravati dall' acqua, che è entrata per l'aspra arteria. Che se veramente l'eniglotta fosse caduta fu l'imboccatura di quella, potrebbe indi rimuoversi, e rimettersi al proprio suo hogo, fenza bisogno d'una operazione tanto crudele.

XLVIII. Nello stato adunque ordinario,

acciocchè si promuova la respirazione, si cerchi soltanto di scoagulare il sangue, che ha già cominciato a sissari, il che si sossimi de la sia cominciato a sissari a arteria, perchè il siato caldo dell' Uomo in vari altri accidenti è sperimentato essicacissimo a risvegliare il spiriti, ed a sciogliere il sangue, che è ne' polmoni, e a rimettere il suo circolo, e la respirazione. Acciocchè però l'aria sia costretta a passare ai polmoni, e nonfinga dalle narici dell' inferno, si abbia l'avvertenza di comprimere, e turar bene le narici medesime.

XLIX. Ma il massimo fra tutti i medicamenti, che possono mettersi in opera per ajuto degli Annegati secondo l'avvertimento di Lovis è il fumo del tabacco introdotto negl'intestini. Egli eccita il moto peristaltico di essi, e questo moto si comunica al diaframma, a' polmoni, ed al cuore; ed ecco restituito il circolo del sangue, e la respirazione dell' aria. Bertolino inventò a questo essetto una pipa, e Musschenbroek la rendette più comoda. Ma si potrebbe in difetto di quelta adoperare una noltrale foffiando dalla parte del fornello coperto con: carta pertugiata, o pure impiegarvi due... pipe , una intiera, l'altra fenza fornello; Opusc.Sic. To. XII. Ss colcolla prima ispirando a se il sumo, e colla altra espirandolo. Questo sumo internamente usato si è veduto sar de' prodigi, e perciò non dovrà mai in conto alcuno tralacticassi.

L. Detardingio dopo molte esperienze c' insegna, che subito che un Annegato, che fembra disanimato, a forza di rimedi hagettato un sospiro, egli è già in salvo, purchè si prosiegua la cura. lo non credo, che fempre la cosa vada così; tuttavia egli è vi-cino al porto, e vi è molta speranza, che-ormai risani, perchè quello è contrasegno, che già la respirazione, e la circolazione del sangue cominciano a ristabilirsi. Da lì a poco si renderà abile ad inghiottire, ed in consequenza il Medico sarà a portata di dare per bocca tutti i presidj, che stimerà convenevoli. Allora potra servirsi de' vomitori liquidi per sar, che l' ammalato rigetti l' acqua entrata nello stomaco, la quale se su copiosa, e di mare, potrebbe in appresso cagionar nocumento. E dopo i vomitori si potrà ancora apprestare la decozione di fiori di Camomilla Romana, ed avvalersi purca di tutti quei mezzi, che insegna l'arte, per ridurre l' infermo allo stato pristino di sanità. Noi lasciamo intatta a' Medici questa, piazDegli Annegati.

327
piazza, contenti di trattare qui folo degli
Annegati, che non danno ancora fegno di
vita.

LI. Del resto il più importante di tutti gli avvertimenti nella cura di questi miserabili si è non si sgomentare, se essi dopo le prime prove perseverano a comparir veramente morti. Ed in vero la cagione, per cui molti di essi vengono sepolti vivi, si è, perchè tentate le prime indagini quei, che accorsero ad ajutarli, si sono perduti d'animo, ed hanno creduto infallibilmente già trapassati quelli, che realmente non erano, che oppressi da un malor superabile, e che forse, continuandosi i dovuti soccossi, pochi momenti dopo avrebbero apertamente manifestata la propria vita.

LII. Detardingio infatti afficura, che de' cinque Annegati, ch'egli curò nello Spedale, taluno non mostrò, segno di essere vivo, se non dopo di un'ora; ma che di quelli, che a suo tempo surono portati a case particolari, nessum mai si liberò, cioè tanto di quelli, che sin da principio aveano la sembianza di morti, quanto di quei medessim, che dapprima dimostrarossi vivi, ma dopo caduti, in qualche deliquio comparyero estinti; e ciò non altronde accadette, se non

perchè dopo alcuni rimedi furono riputati fenza dubbio morti, e come tali abbandonati: ficchè la morte prima folo apparente si

mutò poscia in reale.

Quindi il Re di Francia l' anno 1740. fè pubblicare in tutti i suoi Regni un avviso composto dal famoso Medico Reaumur, in cui prescrive di non darsi la sepottura agli Annegati, benchè in apparenza già privi affatto dell' anima, se prima non si facciano esquisitissime diligenze, per tentare di richiamarli all' esercizio della vita, che spesfo non hanno ancora perduta; e fuggeritas la maniera di curarli, fopratutto raccomanda la pazienza, e longanimità in profeguire i rimedi, quantunque sembrino per notabile tempo continuati fenza profitto, e fenza che pure spunti per consolarci alcun raggio di speranza: assicurando, che le sperienze dimostrano, che molti di questi infelici non danno contrassegno di vita, se non dopo due ore d' una cura indefessa, e, per così dire, ostinata. Lo stesso ci attestano Lovisio, e Bruherio, inculcandolo feriosamente; perchè in verità questo è l'avvertimento di tutti gli avvertimenti, che si potrebbe confermare ancora con varie autorità, e con innumerabili esempi d'altri casi repentini:

Degli Annegati.

LIV. Altro dunque non mi resta, Eruditissimi Compagni, che pregare il vostro gran zelo pel bene pubblico, che in tantoguise hen si vede ssavillare dal vostro petto, acciocchè, se mai restiate persuasi di quanto ho cercato dimostrarvi, approviato col vostro sino giudizio, e rischiariate maggiormente co' vostri lumi questi mici pensamenti, e così li rendiate plausibili agli altri, perchè se ne servano nelle occasioni, choin questo Regno sono pur troppo frequenti. Così la vostra carità siancheggiata dalla vostra rara dottrina, ed autorità servirà per liberare non pochi dalla morte temporalo, e sorse ancor dall'eterna.



## CAPITOLO DI LETTERA.

IN CUI

Si descrivono gli effetti estraordinari del Veleno

D' UN RAGNATELLO

DEL

## SIGNOR GIOVANNI MELI

Professore di Medicina Palermitano,

Ed Attual Medico di Cinisi.

n ya na ya kibila a Magaza Tan

\*





Stata fin adesso una queftione nella Medicina: se si debbano, anzi che no, annoverare fra i rapporti favolosi i senomeni sorprendenti del veleno della Tarantola, e del Ragnatello. Malgrado l'autorità del Ba-

glivio, che ne scrisse un bellissimo trattato, e del credito di tant' altri Autori, che ce ne sanno ancora attestazione, non mancano dall' altro lato opinioni, ed esperimenti dai mettere in dubbio la verità de' fatti. James nel suo Dizionario V. Tarantula dopo, per dir così, d'essere soggiornato co' primi si ritira a pernottare co' secondi: Malgrado, ei conchiude adottando il sentimento d' un Medico Italiano, di quel rispetto, chezi Opusc. Sic. To. XII.

334 Degli effetti del Veleno io debbo a tutte queste autorità, delle quali conosco il peso, credo, che vi sieno ottime ragioni da creder favola quanto ne dicono, ed errore del popolo . . . . . Il Signore Stanhope fratello del Conte d' Harrington dimorato già molti mest a Taranto nell' istessa stagione, in\_ cui il morse della Tarantola è stimato più nocivo, mi affermò: che non v'era Medico in quel Paese, che stimasse tal morso essere causa d'infermità; aggiunge bensi : che vivea tra, il popolo una tale tradizione . . . . ma che i Medici pensavano: essere quella una febbre, epidemica con petecchie, e delirio, e lesione al genere nervoso. Fin qui ogni Lettore giudizioso, che non ne à avuto dell'esperienza, trova sempre ragioni da sospenderne il giudizio. Così almeno ò praticato io sin adesfo, prima d' essermi accaduta per le mani quest' osservazione, che già sono a descrivere con quella schiettezza, che merita un fatto, che deve decidere d' una verità cotanto intereffante, e cotanto con-

In Cinisia 20. Giugno 1771. il R. Sacerdote D. Antonino Scrivano, nazionale di esso Casale d'età d'anni 40., di temperamento sanguigno-sulfureo, indurito al moto, ed alla fatica quasi un atleta, smilzo, asciut-

asciutto, leggiero, di complessione gioviale, e che quasi mai per l'addietro si era reso fensibile alle difgrazie, alle malattie, a' dolori fisici, ritrovandosi full' ore 18. in circa in un' aja quasi mezzo miglio distante da. Cinisi per l'interesse della ricolta, su punto leggiermente da un Ragnatello nella protuberanza della spalla sinistra detta dagli Anatomici la parte superiore dell' omoplata. Era quest' insetto sbucato da un sasso di sotterra, che il Prete aveva alzato per ispazzare il terreno, e cadutogli addosso andò ad infinuarfi per la rima del collare, d'onde poi giunfe a scaricare la sua puntura. fulla nuda carne. Il Paziente poco, o nulla badò a quel fenso, quasi d'un lieve mor-so di sormica, ma poi sentitosi un certo solletico, che andava ruticando per le parti vicine, si spogliò l'abito, e slargatasi la camicia chiamò uno degli Uomini, ch' erano assistenti all'aja sudetta, il quale gli trovò addosso un Ragnatello poco più d' una mofca comune, con gambe cor , e fei occhi rossi in campo nero; in una parola uno della terza specie descritta da M. Homberg, e rapportata nella celebre Enciclopedia, o Dizionario ragionato delle Arti, e delle Scienze

Degli effetti del Veleno

336 alla parola Araignee (a). Prese quell' Uomo fra le dita lo Ragnatello, e vivo ancoralo pose in mano del Prete; solita prova di temerità, che gli era per l'addietro fempre impunemente riuscita; finalmente dopo averlo bene offervato l'uccifero, e lo applicarono alla puntura, giusta la prasse loro, che credono de' veleni ciò, che si è favoleggiato dell' afta d' Achille. Indi il Sere feguì a faticare con la folita indolenza, che in verità gli era stata data in retaggio dalla Natura, non risentendo dal luogo affetto, che un bruciore lieve lieve. Scorsi già cinque, o fei minuti fente arrivato fotto l' ascella un dolore poco più sensibile del primo; finalmente quali colpito da un fulmine gli s' attacca di repente all' osso sagro, e coc- :-

<sup>(</sup>a) La troisseme espece d'araignée comprend celles des caves, of celles, qui font leurs nids dans les vieux murs: elles ne paroissent avoir, que fix yeux àpeu-près de la même grandeur, deux au milieu da front , & deux de chaque cote de la tête ; elles font noires, & fort velues; leurs jambes font courtes. Ces araignées font plus fortes, & vivent plus longtems , que la plupart des autres Ge. Encycl. vol. 1. V. Araignee .

coccige un dolore così acuto, che giunge ad apportargli delle convultioni orribili. Si partì subito per portarsi a Cinisi in sua cafa, ma dopo pochi passi resto disteso fra. la polvere, i sterpi, e le spine torcendosi, e divincolandoli come un ferpe. Il fuo Lavoratore accorfo alle grida tentò di caricarfelo sul dorso, ma non potendogli riuscire a causa de' moti irregolari, che gli saceano perdere l'equilibrio; lo lasciò quivi raggi-randosi la faccia tra le spine, e venne in-Cinisi a chiamar gente in ajuto. Finalmente lo portarono sopra una seggiola, e per li spasimi, e per le voci gli concorse dietro tutto il popolo. Ne vengo io avvisato alle ore 20. d'Italia: accorro, e lo trovo in uno stato veramente deplorabile. Un disperato, uno spiritato non potea contorcersi, ed agitarsi più terribilmente. Quel miserabile aspetto, che tutto ignudo, e con gli occhi straluna-ti strabalzava per tutto il letto con gemiti orribili; il tumulto, e le grida de' parenti, ed amici; e finalmente la confusione cagionata dalla moltitudine della gente concorfa. mi forpresero, m' atterrirono. Chiamandomi a parte in un angolo della camera quell' Uomo, che era stato seco, mi faccio informar del tutto, e sento con mio dispiacere: che doveano

cf-

Ciò non ostante per maggior cautela feci operare nel luogo della puntura un picciolo taglio in croce per applicarvi la coppetta fecondo la mente di Boerhave (a), ma trovando, che in quel luogo ineguale non poteaquesta attaccarsi, procurai estrinsecarne quel reliduo di veleno, che forse si sospettava. quivi rimasto, per i vapori del vin caldo bol-

<sup>(</sup>a) Octavo denique babentur venena beteroclita, toti vitæ adversa, nec explicato effectu, vel virtute ballenus bene nota, que affuntu, applicatu, aut ich mortem inducunt Cantarides , Aranea , Turansula, Aspis &c. . . . Hac varios, miros, vix explicabiles effectus edunt, dein necant . . . . Indicatio in bis, fi externo icha, morfu, atplicata agunt, meneni eductio per locum contagii fugendo, Scarificando, urendo, emolliendo, fivendo; tum sudorem fortiter eliciendo per antidota penetrantia, diluta, putrefactioni adverfa, veneni enervatio per acida, falina, vel specifica antidota. Boerh. in. Inflit. Med. 6. 1144.

bollente, dove ancora era stata smorzata. una pietra rovente; conformandomi in ciò alla prassi di un' antica consuetudine del Pacfe, giacchè l'avea trovata confentanea a, ciò, che giorni prima avea letto nel gran Dizion. I. c., dove vien lodata la pratica, d'una spugna bagnata nell' aceto caldo, ed applicata alla ferita. Ciò fatto d' applicai ad espellere, e domare il veleno già penetrato nel fangue; e marciando full' orme. degli Autori cominciai a far uso degli alessifarmaci, e specialmente della teriaca Andromaca accompagnata di decozioni cardiache, e diaforetiche, non lasciando di operare certi altri antidoti creduti specifici; indi la contrajerva Orientale, la radice di genziana, la falvia, indi tante altre della classe degli amaricanti; ma tutto si preparò invano, perchè il principale sintomo, che facea quali interamente disperare dell' Ammalato, fi era un vomito continuo, ed una contrazione di tutti i mufcoli abdominali, chelo costituivano sembre in uno stato di violenza a fegno di non poter nemmeno inghiottire una mezza dramma di teriaca, e nè tampoco la fanta Ostia del Viatico per la falute dell' Anima. Vedutolo a quest' estremo di perdizione, io quasi totalmente sco-

Degli effetti del Veleno raggiato non trovai altro partito da prendere, se non quello d'un Nocchiere disperato, che non potendo far argine all' impetuolità del vento, gli si dona tutto in balia, nonriserbando per se altra cura, se non quella di evitare i scogli più evidenti, e pericolosi, contando d'aver fatto assai, se giunge a salvar la nave a costo di antenne, e vele rotte, ed ancore perdute, e d' arrivar povero in paese sconosciuto. Mi abbandono pertanto alla natura medefima del male; mi dò a spiare giusta la sentenza dell'immortal Boerhave (a) ogni sua inclinazione, ogni sua tendenza; trovo un desiderio intenso per il vino, gliel'assecondo, gliene prescrivo una metodo rigorosa d'un bicchiere ripieno in. ogni mezz ora; osservo, che natura fert, per fervirmi dell' espressioni d' Ippocrate . A nessun' altra cosa è permesso d'entrare nel gorgoz-

<sup>(</sup>a) Morbi quidem prefentia impulsu certo, & automatico cogit corpus infum ad applicationem auxilit exterum ignosi: Id observat attenta contemplatio fieri in bominibus pariter, & in brutis: licet ratio modum assequatus neutiquam: In solo quippe instituto Auctoris Natura rerum causam reperiens. Boeth, in suis Prolegom. §. 4.

gozzule, se non al vino; frattanto la testa. non ne viene offesa, i sensi non intorbidati, il ventricolo non ne è gravato. Domentre si praticano tutte queste necessarie cautele, mi volgo al celebrato esperimento della Musica, dalla quale ne attendea una curiofa, e sorprendente osservazione. Ed abbenchè l'armonia sia portata contro le punture della Tarantola, e questa sia d' una specie diversa da' Ragni, e da'Ragnatelli, non ostante trovando in questi ancora del veleno deesi credere un veleno tutto proprio, e partico-. lare al genere, non alla specie, e perciò dell' istessa natura di quello della Tarantola (a). Ma nè tampoco mi potè riuscire di veder praticare quest' esperimento, giacchè i primi Virtuosi della nostra banda si ritrovavano in Alcamo per la festa, che s' eraqui- , ii

<sup>(</sup>a) Araneæ omnes venenatissimæ sunt, ardenti præcipue sub celo, cujur rei teterrimum nobis præbet
exemplum Tarantulæ ictur, quo periodics convulssonibus demorsi corripiuntur, curatu dissiculturis
morbum tamen levare Auctores constimant citharas
plettro molliter pulsas, atque musicales concentus.
Lud. Testarc in Materie Med. de insectis s. 459.

Degli effetti del Veleno quivi folennizata in quei giorni, ed avevano lasciato in Cinisi gl' inutili, e gl' invalidi; questi si dimenarono un gran tratto difarmonicamente, per la qual cosa restai nell' istessa incertezza di determinare, se il celebrato fecreto della mufica fià, o no favolofo. In forma vedendo, che quei tuoni diffoni, ed impertinenti niente influivano fu le fibbre, e su i nervi affetti del Paziente. fcacciai quei mosconi, che inutilmente rongavano, e m'applicai a feguitare l'intrapre-· fa mia metodo, insistendo piucche mai sul vino. La fera ritrovai, che il dolore, e. la convulsione si era in qualche maniera sciolta dall'offo fagro , e fi era attaccata terribilmente a' ligamenti del ginocchio, della tibia, a' malleoli, e finalmente al dorso, ed alla pianta del piede. I polsi però erano bafsi, e ineguali, gli occhi gonfi, il ventreora gonfio, ora contratto, ed uno stimolo continuo d'orinare lo vessava incessantemente. Da ciò ne argomento, che questo veleno dovrà effere della natura medefima di quello delle Cantaridi, i di cui sali volatili à mo la proprietà ancora d'attaccarsi alla vescica; ma nè anche di tai sali àn potuto scoprire i Chimici sin adesso la natu-

ra (a); e perciò si devono ascrivere tra i veleni eterocliti le Cantaridi ancora. L' indimani trovai, che i sintomi si erano avanzati unitamente alla debolezza. Il fudore, fopracui erano appoggiate le mie speranze, era stato frastornato dall' inquietudine della notte, e restava perciò la pelle umettata das una leggiera traspirazione fredda: il tremore delle gambe, dov' erano dolori acerbifilmi, era avanzato a fegno, che tremava con esso il letto, e la camera ancora. Osservai di più, che quasi era del tutto impedito il commercio de' spiriti, e del sangue fra il tronco, e gli articoli inferiori; di fatto dal mezzo in giù cra, come un marmo, freddo, ed eccetto i fuoi dolori, che ei dicea fentirsi nell'ossa, si potea pungere, tagliare, bruciare, senza che esso se ne fosse doluto. Veduto io così pertinace il male, e così difficile ad estrinsecarsi il sudore, feci bol-

companies of the amount

<sup>(</sup>a) Difficilioris indaginis eft fal acre, votatile, quod ipfir ineft; qui nicalinum , qui acidam effe defent dunt ; plerique tamen pufferioren fententiam ample: Stuntur . Lud. Teff. in Mat. Med. de infeit. 5. 86, f. 458.

344 Degli effetti del Veleno

bollire in una gran caldaja un mezzo barile di vino unitamente con rosmarino, salvia, ruta, frondi di frassino, radice di genziana, scordio, abrotano, ed altre erbe amaricanti, ed atomatiche, quelle appunto, che il giorno avanti avea disposto per uso interno; indi fatto fituare l' Ammalato alle . sponde del letto perpendicolarmente alla caldaja lo feci coprire unitamente con quella : Questo vapore caldo, aromatico, spiritoso operando maggiormente, alle parti inferiori chiamo prima quivi, indi universalmente. un copiosissimo sudore; da cui il Paziente ne fperimentò un follievo quali istantaneo; feci replicare questo profumo parecchie volte, infino a tanto che cessò totalmente la convulsione, e si ridusse il dolore in uno stato quasi di stupidità. Così verso le orce 16. lo lasciai a letto in perfetta quiete, e ripofo. Fummi il dopo pranzo riferito, che alle ore 18., cioè 24. ore dopo, da che era stato punto, fusse stato corretto da un grande svenimento con tremore, e vomito. lo però lo trovai nell'istesso stato di serenità, in cui lo avea lasciato poche ore avanti: perduravagli l'appetenza del vino, continuai ad accordarglielo; gli prescrissi per

Di un Ragnatello. cena un capo d'aglio arrostito, ed un bicchier di vino; e questa mattina lo ritrovo alzato da letto, che muore d'appetito. La tempesta durò poco, ma fu terribile, e. ne restò così smunto, e malconcio, che sembra un cadavere uscito dalla tomba. Il sudore, mentre è in piedi, ancora gli si vede grondare per la faccia; tutto il suo corpo è restato in traspirazione. Fatto il conto il vino, che si bevette fra lo spazio di 48. ore, d vette essere poco più di mezzo barile. Un' offervazione così fingolare per le fue circostanze occorre di rado; perciò io ne ò voluto far memoria per uso mio, e degli Amici Professori di Medicina.





## JOANNIS FRANCISCI

VITALIS

PANHORMITANI

DE LAUDIBUS IMPERIÆ

EPIGRAMMA.

I duo magna duo dederunt modo munera Romæ;
Imperium Mavors: at Venus Imperiam.
Ac pariter totis nixi funt viribus ambo
Condendo Imperio Mars: Venus Imperiæ.
Hos contra steterunt Mors, & Fortuna: paresque
Fortuna Imperium, Mors rapit Imperiam.
Imperium slevere Patres:nos slevimus ipsi hanc;
Illi orbem: nos nos, cordaque perdidimus.



## CATALOGO

## DI LIBRI.

Ajetani Sarri J.C..... Officiorum humaniorum Antecessoris De Veteribus Moralium Philosophorum Sectis ad Officiorum Systema respondentibus Dissertatio Prolusoria commoda Auditoribus methodo adornata. Panormi ex Typographia D. Cajetani M. Bentivenga sub signo SS. Apostolorum apud Plateam Bononiorum 1770. in f.

Compendio Storico della vita, e miracoli del B Francesco Caracciolo Fondatore de Cherici Regolari Minori scritto da Agostino Cencelli Sacerdote dello stesso Ordine. Roma, -Palermo nella Stamperia di Vincenzo Gagliani

1770. in 8.

Excerpta ex Luciano Samofatenfi G. L. Notis, ac Lexico illustrata. Ad usum Seminarii Catanensis. Catanæ typis Seminarii 1770. in 8. t. 2.

Ragguaglio dell' Opera titolata Calcolo Gronologico dell' Antichità del Mondo cavato dalla Concordanza delle più accurate versioni del Sacro Testo Ebreo di Giuseppe da Lercara: Opusc. Sic. To. XII. Xx (Cal-

(Caldarera) del Regno di Sicilia. Palermo pref-

fo il Bentivenga 1770. in 4.

Cento Lezioni, che contengono le Regole Gramaticali delle due Lingue Latina, ed Italiana Ad uso del Seminario di Catania, Catania nelle Stampe del Seminario 1770. in 8. t.2.

Nuova Scelta di Rime Siciliane illustrata colle Note a comodo degl'Italiani. Palermo nella Stamperia di Bentivenga 1770. in 8. T. I.

M T. Ciceronis Novus Orationum dele-Aus interpretatione, notis, atque analysi illuftratus ad ufum Seminarii Catanenfis . Catanæ Typis Seminarii 1770. in 8 ...

Alla Sicilia Nimifinatica di Filippo Paruta pubblicata da Sigeberto Avercampio Correzioni ed Aggiunte di Gabriele Lancellotto Castello Principe di Torremuzza Palermitano. Palermo per Bentivenga 1770. in 4.

Stanze per la Promozione del Marchefe D. Stefano Airoldi alla Presidenza del Tribunale del Real Patrimonio. Palermo per lo stesso.

1770. in 4. .

Relazione della Nuova Libreria del Gregoriano Monastero di S. Martino delle Scale, e dell'Accademia fatta per l'apertura di essa data! in una Lettera del Bibliotecario P. D. Salvadore Maria Di Blast .... con un Catalogo ragionato di 400. e più Codici, ch' erano in esso Monastero nel 1384. Palermo presso Bentivenga. 1770. in 4.

De Immortalitate Animorum Disputatio a Josepho Sparacio Nobilium Collegii Montis Regalis Convictore habita...in ejusdem Collegii Academia. Monteregali excudebat Cajetanus Maria Bentivenga Typographus Cameralis 1770. in 4.

Catalogo de' Verbi Latini, o sia Compéndio della Frasologia di Placido Spadasora. Palermo nella Stamperia della Divina Provvidenza presso Vincenzo Gagliani 1770. in 8.

De Vita, & Rebus gestis Petri Marie Justiniari Monachi Cassinatis primum Sagonensis, deinde Albintimiliensis Pontificis Commentarius. Monteregali excudebat Bentivenga 1773. in 4.

Delle Scienze e Belle Arti Dissertazione Apologetica letta nell'Accademia degli Ereini di Palermo dal P. D. Sidoro Bianchi Benedittino-Camaldolese Professore di Logica, Metasifica, e Geometria nel Seminario de' Nobili di Morreale con l'agginnta di alcune note. Palermo per Bentivenga 1771, in 4.

Il Nuovo Postiglione . Palermo presso Andrea Rapetti Librajo e Stampatore 1771. in f.
Opu-

Opuscoli di Autori Siciliani T. XI. Palera mo per D. Gaetano M. Bentivenga 1770. in 4.

Brevis Explanatio Liturgico-Chronologica Ordinis Divinorum Officiorum Ecclefiæ Panormitanæ in quatuor libros distributa auctore Onuphrio Iudica . Panormi excudit Franciscus Valenza Sanctiffimæ Cruciatæ Impressor 1771 in 4.

Ragioni de' Proprietari del Pubblico Macello contro la pretefa dell' Eccmo Senato, e che insuffistente dimostrano la proposizione di essere le pubbliche calamità dal Macello derivate .... esposte dall' Avvocato Filippo Garofalo Palermitano. Palermo per Bentivenga. 1771. in 4.

Novum Testamentum . Catanæ Typis Seminarii 1771. in 12.

## FINE.









